

B 23
6
380
BLIOTECA NAZIONALA
ENTRALE - FIRENZE

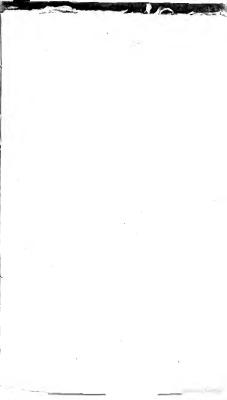

# TL PARADISO PERDUTO POEMA INGLESSE DI GIOVANNI MILTON

TRADOTTO DAL SIG.

PAOLO ROLLI

Con le Annotazioni

DIG. ADDISON

E alcune Ofervazioni critiche.

TOMO SECONDO.



MOCCEXXXIII.

APPRESSO BARTOLOMMEO OCCHI, CON LICENZA DE SUPERIORI.

B°23.6.380

# NOTE

SOPRA I DODICI-LIBRI

DEL

# PARADISO PERDUTO

SPETTATORE PRIMO.

Cedite Romani Scriptores , cedite Graji Proper.

ON v'è cofa in natura più tediofa che i difcorfi generali particolarmente, quando vertono fovra
parole. Per questa ragione cmetterò l' Efame della propossa
controversia d'alcuni anni fa, se al Paradis
perduto del Milton possa darsi nome di Poema Eroico. Chi non vuole dargli questo Titolo potrebbe chiamarlo un Poema Divino.
Sarà bassanca alla sua perfezione il contenere tutte le bellezze della più sublime Poessa.
Quelli che dicono non ester eggi un Poema
Broico, non ne scemano altro pregio di quel
che farebbono adire che Adamo non è Enea,
nè Era Elena.

L'elaminerò dunque per le regole della Poe-

sia Epica, e vedrò s'egli è inferiore o all Iliade o all'Eneide nelle bellezze essenziali. quel genere di scrivere. La prima cosa d considerarsi in un Poema Epico è la favola la quale è o perfetta, o imperfetta, fecondo che l'Azione narrata lo è . A quest' Azione ton necessarie tre qualità . In primo luogo dev'effer una, in secondo intera, in terzo grande . Confideriamo le Azioni della Iliade dell Eneide, e del Paradifo Perduto ne'fud. detti tre punti. Omero per conservare l'Unità dell'Azione, la comincia alla metà, come Orazio offervò : Se foss egli andato indietro fin all' Uovo di Leda, o se avesse cominciato più tardi, anzi dal Ratto d' Elena o dall'as. fedio di Troja : l'Istoria del Poema farebbe evidentemente stata una serie di varie Azioni. Egli perciò apre il suo Poema con la discordia de' suoi Principi, ed ingegnosamente intelle nelle successive diverse Parti una relazione di tutte le cose materiali appartenente a loro, e passate avanti quella tal divisione. Nella medelima maniera Enea fa la sua prima comparsa nel Mar Tirreno a vista d'Italia, perchè l'azione propostasi era lo stibilir se stello nel Lazo: Ma essendo necessario al Lettore faper quel che gli accadde nella prefa di Troja, e nelle parti precedenti del suo viaggio, Virgilio fece che l' Eroe del Poema narrasselo per via d'Episodio nel secondo e terzo libro . Il contenuto d' ambi quei libri precede quel del primo nel filo dell' Istoria . benche per conservare l' unità dell' Azione ei sia posteriore nella disposizione del Poema. Milton per imitare questi due gran Poeti , apre il suo Paradiso Perduto con un ConciPRIMO.

lio infernale cospirante la caduta dell' uomo, la quale è l'azione propolèt: e le azioni grandi, cioè. la battaglia degli Angeli: la creazione del Mondo (che precedettero in tempo, e che secondo il mio paerer, avrebbero totalmente distrutta l'unità dell'azione principale, se la avesse avesse aveste mora di di tempo ) e i getta nel quinto, seso, estotimo libro in forma: d'Episodio a sì nobil Poema.

Aristotile steffo conviene, che Omero non ha di che vantarsi , intorno all' unità della favola, febben nel medefimo tempo quel gran Critico e Filosofo cerca di palliare quella imperfezione nel Poema Greco, imputandola, in qualche maniera alla vera natura d' un Poema Epico. E' stato parere d'alcuni, che l' Eneide fia difettofa in quella particolarita, e che abbia Episodi più simili ad escrescen ze, che a parte dell'azione: al contrario il Poema che abbiamo adesso sotto la nostra considerazione non ha altri Episodi, se non quelli che procedono naturalmente dal foggetto, e pur è ripieno d'una tal moltitudine di stupendi eventi, che ci da insieme il piacere della maggior varietà, e della maggior semplicità; uniforme nella sua natura, ben che diversificata nell' esecuzione .

M'è d'uopu offervar ancora, che ficcome Virgilio nel fuo Poema, fatto per celebrare l'origine dell'Imperio Romano, deficrifie la nafcita della Repubblica di Cartagine fua gran rivale; Milton cou fimil arte nel fuo Poema della caduta dell'Uomo, narra la caduta dei gli Angeli fuoi professaria nemici. Ottre le altre varie bellezze in un tal Episodio, il fuo

A' 3 cor

corfo, che va del pari con le azioni grandi del Poema, lo impedifce di rompere l'unità. come avrebbe fatto un altro Episodio di mirore affinità col foggetto principale. In fomma questa è la medesima specie di bellezza , la quale i Critici ammirano nella tragicommedia intitolata il Monaco Spagnuolo, o la doppia scoperta, dove i due differenti intrecci pajono come contrapparti, e copie l'uno dall'altro. La seconda qualità richiesta nell' azione d'un Poema Epico è l'effer ella intera. Un'azione intera , è tale quando ella è perfetta in tutte le sue parti , o come Ariflotile la descrive, quando confifte d' un principio, d'un mezzo, e d'un fine . Niente deve, o avanzarla , o effer mescolato con ef. fa, o feguirla, che non se le riferisca. Come al contrario, non deve effer tralasciato un fol paffo in quel giufto e regolato progref. fo ch' ella neceffariamente supponesi dover prendere dalla sua origine, al suo compimento . Così vediamo l'ira d'Achille nella sua nascita, continuazione, ed effetti, e il progreffo dello flabilimento d' Enea in Italia , continuati fra tutte le opposizioni per mare, e per terra - L'azione di Milton formonta , a mio fenno, ambe le precedenti in questa particolarità. La vediamo macchinata nell'In. ferno, effettuata fopra la terra, e punita in Ciclo. Le di lei parti fon parrate nella più diffinta maniera, e nascono le une dalle altre pella più naturale regolarità.

La terza qualità d'un Poema Epico è la di lui grandezza . L'ira d'Achille fu di tal confeguenza, che pole in discordia tutt'i Re della Grecia, diftruffe gli Eroi dell' Afia, ed PRIMO.

impegnò tutti gli Dei in contrarie fazioni Lo flabilimento d' Enea nell'Italia produlle i Cefari, e diede nafcita all' Imperio Romano. Il foggetto del Milton è ancor più gran. de. Egli non decide il deflino di perfone, o nazioni, ma d'una specie intera, le unite Potenze d' Inferno son congiurate per la diruzione del Genere Umano, che fecero in parte, e l'avrebbero compita se l'Onnipotenza ella fleffa non vi si fosse importante per la dire a cella fleffa non vi si fosse importante.

Gli Attori principali fon l'uomo nella fua maggior perfezione e la donna nella di lei più perfetta bellezza. Nemici loro fono i caduti Angeli. Il Meffia è il tor amico; e l'Onipecente il lor Prottetore, la fomma ogni cofa ch' è grande nell'intero circolo dell'editenza, o deatro, o fuori de'confoi della natura, ha una parte convenevole affegnatale in quello mirabil Poema.

Nella Poefia, come nell'Architettura: non folamente il tutto, ma le membra principali, ed ogni lor parte devono effer grandi. Non prelumerò dire che i libri dei giuochi nelle Benédee enella lliade non finto di quefia forta; nè riprendere la parità del paleo di Virgilio, o molte altre della medefima specie nell'lliade, come soggetto a censura in quell'articolo: ma parmi si possiba dire seaza derogare a quelle meravigliose Opere, che una certa, ed incontessabile magnificenza sia ogni parte del Paradio Perduto, ed invero una molto più grande d'ogn'altra che mai potessi die desira in alcun sistema Pagano.

Aristotile per la grandezza dell'azione intende non folamente, che debba esser grande, ma continuata ancor tale; o in altre po-

tole, che debba aver una lunghezza conveniente a tutto quel che da noi si chiama propriamente grandezza , la giusta misura di questa forta di magnitudine, egli spiega con la feguente parità. Un animale piccolo quanto. un vermiceiolo non può apparire perfettamente all'occhio, perchè la vista lo prendel i un tratto, e quindi avendo ella un' idea confula del . tutto , non ha un'idea diftinta d' ogni lua. parte, fe al contrario, fi fupponeffe un animale di dieci stadi in lunghezza, l'occhio fariane tanto ripieno d'una femplice parte, chenon potrebbe dar alla mente un'idea del tutto. Come quellt animali-all' occhio, così un' azione molto lunga, o molto breve, farebbe alla memoria. La prima farebbe per così dire immerla, e l'altra difficile ad ellerne conrenuta. Omero e Virgilio han mostrato la loro arte principale in questa particolarità. L' azione dell'Iliade, e quella dell' Eneide erano in se fteffe eftremamente corte, ma fono si maestrevolmente diftele, e divertificate con . invenzione d'Episodi e decorazione di Numi, e smili altri ornamenti poetici, che fanno una piacevole Istoria , sufficiente ad impiegar la memoria senza sopraffarla. L'azione del Milton è abbellita con una tale varietà di circostanze, che se ne raccoglie nelleggerla, tanto piacere, quanto in qualunque. mai favolosa invenzione. Forse le tradizioni. fulle quali l'Iliade, e l'Encide, furono edificate, ebbero più circostanze che l'Istoria della caduta dell' uomo; come narrali nella. Serietura: Era in oltre più- facile ad Omero e a Virgilio il mescolare la verità colla fiazione, poiche non correvano pericolo d'offenPRIMO.

dere la Religione dei loro Paefe. Miltonebe non folamente un piccolifilmo numero di circofianze fovra cui fondare il fue Poema: ma fur collretto, ancora di procedere con-la maggior circofpezione in ogni cola, che aggiungeva del fuo: e in fatti, nonofatatti ette le limitazioni, egli ha ripiena la fua fifuria con-tanti eventi meravigliofi: e d'una tale Amalogia col riferinene dalla Scrittura Sacra, che puè dilettarne il più delicato Lettere, fenza offendere il più ferupelofo.

I Critici moderni handa diversi indize nell' lliade, e nell'Emeide, raccolto lo spazio del tempo impiegato dalle azioni d'ambo i Poemi : ma siccome una gran parte dell' siboria di Militon passo nelle regioni fuor della portata del Sole, e della siera del giorno; cosi non è possibile di compiacere il Lettore con un tal calcolo, che sarebbe in vero più curiolo, che istruttivo, poichè nessiono de reticie antichi o moderni diede mai regole per circoscrivere l'azione d'un Poema Epico ad alcun numero determinato d'anni, di giorni, o di ore.

## SPETTATORE SECONDO.

Notandi funt tibi mores. Hor.

A Vendo esaminato l'azione del Paradifo Perduto confideriamone adesso gli Attorio i. Quello è il metodo Aristotelico di considerare in primo luogo la favola, in secondo icostumi; o per dirlo al nostro uso la favela ed i caratteri. Omero ha superato cutti i Roeti Eroici nella moltitudine, e nella varieta del caratteri. A 5.

Library

Omero non solamente va innanzi a tutti gli altri Poeti nella varietà, ma pur anche nella novità de caratteri. Egli introduffe frai Principi Greci una persona che avea vissuto in tre età d'uomini, e conversato con Teleo, con Ercole, con Polifemo, e con la prima progenie d'Eroi . L'Attore suo principale è un figliuolo d'una Dea, senza mentovare i discendenti d'attre Deità che hanno ancor parte nel Poema, e il venerabil Prence Trojano che fu Genitore a tanti Regi ed Eroi. In que'vari caratteri v'è una dignità particolare non che la novità che gli adatta in una maniera più propria alla natura d' un Poema eroico; febben al medefimo tempo per dar loro maggior varietà egli ha descritto un Vulcano cioè un buffone fra gli Dei, ed un Terfite fra i mortali.

Virgilio è infinitamente inferiore ad Omero ne caratteri del fuo Poema, si per varierà come per novità. Enca è in vero d'un carattere perfetto, ma in quanto ad Acate febben chiamato l'amico dell'Eroe non fa cosa in tutto il Poema che possa meritarquel

eito.

SECONDO. titolo. Giante, Menelleo, Sergeffo, e Cloar-

to fon tutti nomini della medefima tempra e

caratteri .

Fortemque Gyan fortemque Cloanthum . Virc. Vi tono in fatti diverfe circostanze molto naturali nella parte d'Ascanio : quel di Didone non può effere ammirato abbastanza . Non iscorgo alcuna cosa nuova o particol.re in Turno. Pallante ed Evandro fon rimete copie d' Ettor e Priamo come Laufo, e Mezenzio fon quafi Pallante ed Evandro . I c . ratteri di Nifo e d'Eurialo fon belli ma cimuni. Non dobbiamo scordarsi delle parti di Sinone, di Camilla e d'alcuni altri ne' quali egli supera il Poeta Greco . In somma non v'è nè quella varietà, nè quella novità nelle persone dell' Eneide che oslerviamo in quelle della Iliade .

Esaminando i caratteri del Milton troveremo introdottavi tutta la varietà che il fuo Poema potea ricevere . L'intera specie del Genere Umano era in due persone nel tempo al quale era limitata l'Azione. Abbiamo però quattro distinti caratteri in quei due . Vediamo l'Uomo e la Donna nella più bella innocenza e perfezione; e nel più abbierto stato di colpa e di decadenza. I due ultimi caratteri fono in vero molto comuni , ma i due primi non solamente son più sublimi ma più nuovi che alcuni o in Virgilio , o in Omero, ovvero nell'intiero circolo di natura .

Milton pensò a tal difetto nell'argomento del suo Poema, ed i pochi caratteri che gli somministrerebbe, e perciò introdussevi due Attori d'un adombrata e fittizia natura nelle persone della colpa e della morte, per li

cui mezzi iatesse nel corpo del soggetto una grandiola e bea inventata Allegoria; ma non ossante che la Mobistà di quell' Allegoria pofia in qualche misura giussissaria, con tutto ciò non posso concedere che persone d'un estimate acosì chimerica siano Attori convenevoli ad un Peema Epico, perchè nen el annessa loro quella misura di probabilità, che si richiede ne' componimenti di questa sorte dimoltre più amplamente in appresso.

Virgilio ammesse la fama come un attrice: nell' Eneide, ma la parte ch'ella fa è molto. breve, e non è una delle più ammirate circoffanze in quell' Opera Divina. Treviamo in Poemi burleichi e particolarmente nel Poema Ingle'e della Spezieria e nel Francese del-Leggio molte persone allegoriche di tal natura che son bellissime in quel genere, on. de potrebbeli forle argomentare che gli Autori loro faffero, di parere che tai caratteria non isconvenissero all' Epica. In quanto a. me godrei molto che i Lettori così giudicaf. fero per vantaggio del Poema che vo esaminando; m'è d'uopo aggiugnere in oltre che: te di tali vuote, e non fostanziali essenze pole la farsi uso in tale occasione, non ve ne furono mai più dilicatamente immaginate nè: impiegate in azioni più convenevoli.

Un altro Attore principale in queflo Poema è il gran nemico del Genere Umano, Laparte d'Ufide nell'Odifica d'Omero è motro ammirata da Ariflotele , come quella che ten perplella la favola con-cataffrofe e intralciamenti molto piacevoli non folo per li diverfi avvenimenti del fuo viaggio e per la fortigliezza del fuo portamento , ma per le

¥3-

SECONDO: 1

varie maniere di celare e di feoprir fua perfona in diverfe parti di quel Poema. Ma IV aftuto Demone dianzi mentovato, fa un viaggio molto più luago di quel d'Uliffe, partica molto più inganni e. firatagemmi, e. nafcondefi fotte maggior-varietà di forme e d'. apparenze, le quali tutte fono feparaamente difcoperte con gran diletto, e. lorprefa del: Lettore.

Possiamo ancora offervare con quant'arte illbosta abbia variato molti de'caratteri delloperione che parlano nell'adunanza infernale; e:al contràrio come abbia rappresentata l'intera Divinità mostrafi verso il Bomo nellalua piena benevolenza sotto la triplice distinazione d'un Creatore; d'un Redentore; ez-

d'un Confortatore!

Nè-dobbiamo-ommettere la perfona di Rafaele che nella sua tenerezza ed amicizia perl' Uomo dimoltra cal dignità, e tal condeferendenza in-tutti i di lai difcorfire compertamenti qual conviene ad una natura fuperiore. Gli Angeli fono in vero in Milton tanto diverificati e difinti per propriaqualità, quanto i numi in Omero o in Virgilio. Il Lettore non troverà parte alcunaascritta ad Uriel a Gabriel'a-Michele o a-Rafaele, che nen fia in una maniera-convennevole a' loro rispettivi caratteri.

Un'altra circolanza negli Attori principali della lliade e dell'Eneide accrefce bellezza particolare a quei due Poemi , per la che, giudiziofa motto n'è l'invenzione, e quella fa la feelta degli Eroi si profimamente concernenti a Popoli per cui Virgilio ed Omero vallero scrivere: Achille era un Gregomento de la concernenti a Popoli per cui Virgilio ed Omero vallero scrivere: Achille era un Gregomento de la concernenti a Popoli per cui Virgilio ed Omero vallero scrivere: Achille era un Gregomento de la concernenti a Popoli per cui Virgilio ed Omero vallero scrivere: Achille era un Gregomento de la concerne de la co

co, ed Enea il remoto Fondatore di Roma : per lo che i loro compatriotti che aveano ad esserne principalmente i Lettori dovean aver anche tutta l'attenzione ad ogni parte dell' Istoria, e simpatizzare con gli Eroi in tutti gli avvenimenti. Un Romano non potea aftenersi dal godere d'ogni (campo, d'ogni buon fuccesso, e d'ogni vittoria d'Enea, e di compiagnere alcune (confitte infortuni o mancanze accadutegli, come un Greco far dovea per Achille ed è chiaro che ambo quei Poemi han perduto sì gran vantaggio fra i Lettori a' quali e' non concernono sì d'appresso.

Il Poema di Milton è perfetto in questo punto, poiche non è possibile che alcun Lettore di qualunque nazione paele o gente non abbia correlazione alle persone che ne fanno le pirti principali , ma infinitamente più a suo vantaggio è l'esser gli Attori principali non folamente i nostri Progenitori ma i nofri Rappresentanti . Abbiamo un reale inte . reffe in tutto quello ch'effi fanno, e nulla meno della nostra felicità dipende dal loro comportamento.

Soggiugnerò come un Corollario alla nota precedente una mirabile offervazione d'Ariftotile. la quale è stata mai rappresentata nelle allegazioni d'alcuni Critici moderni, Se un uomo di perfetta e consumata virtù cade in un infortunio, egli ci move a compalfione, ma non a terrore, perche non temiamo di simile accidente, non somigliando noi alla persona che soffre. Ma come aggiugne quel gran Filosofo, ,, se vediamo un uomo " di virtù mifta con debolezze incontrare p fventure , ne fentiamo non folamente pie-

, tà ma terrore, perchè temiamo che simili , infortuni pollano accadere a noi fteffi, che , raffomigliamo nel carattere alla persona o che patifice.

Non diro di più in questo luogo se non che la precedente offervazione d' Aristotile benchè verà in altre occasioni , in questo non lo è ; perchè nel caso presente sebben le persone che cadono in diferazia fono della niù perfetta e consumata virtà, non ci fanno però considerar quel che solamente può esfere, ma quel che attualmente è il nostro caso proprio : poiche siame imbarcati seco loro sul medesimo legno, e fiamo neceffariamente partecipanti della loro felicità o mileria.

In questo, e in alcuni pochistimi altri esempi le regole d' Ariftotile per la Poefia Epica (tratte dalle fue rifleffioni fovra Omero) non possono esfere supposte accordarsi esattamente co' Poemi Eroici immaginati dopo il luo tempo : poiche ad ogni periona che sappia giudicare imparzialmente . cola evidentiffima è che le sue regole sarebbere state più perfette s'egli avesse letto l'Eneide scritta cento anni in circa dono la fua morte.

Nel mio seguente foglio tratterò d'altre parti del Poema di Milton, e spero che sì suel che scriverò , come quel che ho già scritto serviranno di comento non solamente

fopra Milton, ma fopra Aristotile.

# SPETTATORE TERZO.

Reddere persona scit convenientia cuique. Hor:

A Bhiamo già dato una vista generale al foggetto ed a' caratteri del Paradiso Perduto di Milton . Le parti che restano-a conderath fecondo il metodo Aristotelico sono is fentimenti e lo file ; avanti di entrare ne primi m'è d'uopo avvertire il Lettore che mio dilegno è dopo le riflessioni generali suquelli quattro diversi capi dar esempi partico. lari nel nostro Poema d'alcune bellezze ed imperfezioni che postano offervarsi in ognunodi loro , come pur di tal' altre particolarità che forle non cadono propriamente fotto alcuni d'effi . Ho pensato a proposito dare ciò per via di Prefazione, affinehè il Lettore non giudichi con troppa precipitazione fuquesto tratto di censura , o non lo riguardi come imperfecto prima che n'abbia veduto l'intiera estinzione.

I sentimenti in un Poema Epico sono ipensieri ed il portamento, che l' Autore ascrive-alle persone le quali introduce, e son
giusti quando son conformi al loro distrenticaratteri . I sentimenti han relazione ancora
alle cose del pari che alle persone, e son
perfetti quando veogono adattati al loggetto. Se in alcun di questi casi il Poeta tenta d'argomentare, o di spiegare, di magoificare, o diniquire, d'accitar l'amore, o l'
odio, la pietà, o il terrore, o alcun'altra pasfione, dobbamo considerare se i sentimenti
di cui, servesi sieno propri. Omero è cens
(i...

TERZO.

forato da'Critici in quella particolarità in diverse parti della Iliade e dell' Odiffea, ancorchè quelli, che ne han trattato con ingenuità attribuissero tal difetto al tempo in cui visse. Era colpa del secolo e non d'Omero la mancanza di quella dilicatezza in alcuni de' fentimenti , la quale adello apparisce nelle Opere d'uomini d'un talento molto inferiore. Innoltre se vi sono impersezioni in alcuni de'suoi pensieri particolari, vistono bellezze infinite nella loro maggior parte . In: fomma fe molti Poeti non fon caduti nella baffezza d'alcuni de'luoi fentimenti, nelluno potèmai lublimarfi alla bollezza ammirata in-alcuni altri. Virgilio superò tutti nella proprietà de' fentimenti . Milton ancora spicca molto in questa particolarità. Nè dobbiamo tralasciare una considerazione: che gli accresce: fama ed onore. Omero e Virgilio introdussero persone, i di cui caratteri son comunemente offervabili fra gli uomini, e tali che ponno. rincontrarli o nell' Iftoria, o nella conversazione ordinaria . I caratteri di Milton fono la . maggior parte foor di natura e di mera invenzione . Shakespear mostra più ingegno nel dipignere il suo Caliban che ne' caratteri di. Hoffpur o di Giulio Celare, perchè il primoè parto della sua immaginazione, ma gli altri potevano formarli dalla tradizione, dall' Istoria, e dall'offervazione : onde fu vieniu: facile ad Omero il troyar fentimenti convenevoli ad un'adunanza di Generali Greci , che a Milton il diversificare il suo Concilio infernale con-caratteri propri; ed ispirar loco una varietà di fentimenti . Gli amori de Didone ed Enes non fono che copie del paffa.

passato con altre persone. Adamo ed Eva avanti la caduta son una specie differente da quella del Genere Umano lor discendente; e solo un Poeta della più illimitata invenzione, e del più eccellente giudizio poteva aver fornito la loro conversazione di tante ben adattate circostanze durante lo stato dell'Innocenza.

Nè basta che un Poema Epico sia pieno di pensieri naturali se non abbonda ancor di sublimi. Virgilio è inferiore ad Omero in questa particolarità. Non ha invero tanti penfieri baffi, e volgari, ma non ne ha neppure tanti sublimi e nobili . La verità è che Virgitio di rado s'innalza a sentimenti stupendi quando non è inflammato dalla Iliade : Egli fempre ne incanta, e ne piace a forza d'ingegno, ma non fempre ci folleva e traspor-

ta, dove non ha in vista Omero.

La qualità principale di Milton, ed invero la fua diffinta eccellenza confife nella fublimita de' pensieri. Vi sono altri fra i moderni che contendono seco il Premio in ogni altra parte della Poelia, ma nella grandezza de' fentimenti trionfa sovra tutti i Poeti moderni ed antichi eccettuandone Omero. Non è possibile all'immaginazione dell'uomo stendersi con idee più esaltate di quelle del primo del secondo, e del festo de' suoi libri. Il settimo che descrive la creazione del Mondo è parimente sublime a meraviglia, sebben non tanto proporzionato ad eccitare emozioni nella mente del Lettore, nè in conseguenza così perfetto nell' Epica, perchè contien meno azione. Il giudiziolo Lettore offervi con Longino diversi passi d'Omero, e troverà loro uguali nella maggior parte quelli del Paradiso Perduto.

TRRZO.

Dal già detto possiamo inferire che come due forte di fentimenti cioè naturali, e sublimi appartengono al Poema Eroico, così ancora due forte di pensieri non gli appartengono, e debbono evitarfi con diligenza. I primi fono gli affettati , e mon naturali , i fecondi i baffi e i volgari . In quanto a' primi non se ne trovano quasi in Virgilio : non ha egli alcuna delle frivole accutezze, e puerizie troppo spesse in Ovidio, nè de' sali Epigrammatici di Lucano, nè de' sentimenti ampollofi tanto frequenti in Stazio, e Claudiano , ne delle mifture d'abbellimenti del Tafso. Ogni cosa è giusta, e naturale. Mostrano i di lui fentimenti la fua conofcenza perfetta della natura umana, e di tutto quel che fosse il più capace a commoverla.

M. Dryden ha in alcuni luoghi, de'quali prenderd forle notizia in appreflo , mal rappresentato i sentimenti di Virgilio in questaparticolarità nella sua traduzione dell' Eneide . Non mi ricordo dove Omero cade negli errori sopraddetti, falsi raffinamenti invero de' fecoli più tardi . E d'uopo concedere che Milton abbia in questo errato talvolta, come dimostrerò più amplamente in altro foglio ; ancorche considerando che tutti i Poeti , del fecolo nel quale scriffe , erano infetti di tali falle maniere di pensare, egli è piuttofto da ammiratfi nel non aver che di rado condescoso al gusto vizioso dominante fragli Autori

moderni.

Ma con tutto che diversi pensieri siano naturali ancor che baffi , un Poeta Epico deve non folamente evitarli quando fono affettati, e non naturali, ma quando fono veramente

troppo baffi e volgari . Omero diede molto campo di scherzo ad uomini di più dilicatezza che sublimità d'ingegno nella rozzezza d' alcuni de' suei sentimenti . ma come ho già detto quelli devono imputarfi più alla semplicità del secolo in cui visse, al che puessi ancora aggiugnere al tempo da lui descritto... che ad alcuna imperfezione in sì divino Poeta. Zoilo fra gli antichi . e Monfieur Perrault frai moderni han portato il ridicolo troppo in là foyra alcuni di quei fentimenti . In Virgilio non v'è macola offervabile in ciò :

e ve ne sono pochissimi in Milton.

Voglio dare un esempio di tale improprietà in Omero, e paragonarlo con un altro dell' istessa natuta in Virgilio, e in Milton. I sentimenti che muovono le risa possono di radoammettersi in un Poema Epico , il cui difeguo è quello d'eccitare passioni di molto più nobile natura . In Omero i caratteri di Vulcano, e Terfite, l'Istoria di Marte, e Vene. re, il comportamento d'Iride, ed altri paffi, incoatrarono la critica di carattere burlesco ... e di mancanza di quell'aria maestola, che, pare effenziale alla magnificenza d'un Poema. Boico. Non mi ricordo se non d'una risa:a. in tutta l' Eneide nel libro quinto sopra Menete, dov'ei rappresentasi gettato dalla Nave, e sciugandos sopra uno scoglio. Ma quell' allegria è cosi opportuna, che non può dispia. cere al più levero Critico , perch'ella è nel libro de'giuochi, e divertimenti, dove la mente del Lettore può supporsi disposta abbastanza a simile divertimento. Il solo passo di giocolità nel Paradilo Perdute è dove gli spiriti rei son descritti beffarsi degli Angeli foora.

fopra il successo della loro nuova inventate Artiglieria. Questo passo parmi il più soggetto ad obbiezione in tutto il Poema, non essendo egli che una continuazione di Bissici ancor molto ordinati.

Satana il loro flato , ed a' Compagni Tai di Derifion fece parole. Amici, or questi Vincitor Superbi Perche mai non s'avanzano? Fereci Procedevan poc' anzi : e allor che noi Per ben accorli a fronte e petto aperti. (Ch' altro più far si pud?) lor proponemmo Termini di Composizione; a un tratto Cangiaron le lor Menti , fi ritraffero Da' Patti, in ftrani aggiramenti caddero Come danzar voleffero Ma parvero Porfe per gioja dell' offerta Pace, Salvatici un po troppo e firavaganti Per un Ballo : Or Suppongo io , se sentite Fian altra volta ancer noftre propofie; A prefia avran conclusione Impulsi. Cui con simili espression giocose 51 rispose Belial: Duce, i mandati Termini eran di peso e duro senso; Pieni di forza , e l'argomento firinfero Si, che potemmo già scorger che tutti Fur divertiti , e fovvertiti molti . Chi ben gli riceve; certo gl' intefe A meraviglia ben da capo a piede: E ben intefi fe non furo; almeno Ebbero il Dono di mostrarci quando Noffri Nemici non camminan dritti . Si fra se fleffi con burlefca vena Scherzavano ....

Ne quicumque Deus quicumque adhibebitur beros Regali conspedus in auro nuper & ostro Migret in obscuras bumili sermone tabernas Aut dum vitat bumum, nubes & inania captet (Hor

A Vendo noi già trattato del foggetto de foratteri, e de Sentimenti del Paradifo Perduto, dobbiamone considerare in ultimo luogo lo silie; ma siccome il Mondo Letterario in questo articolo è molto diviso ne per reri, così spero trovare scus se pajo particolare in alcune opinioni, inclinando io alle più

favorevoli al nostro Autore.

E'requistro che lo stile d'un Poema Eroico sia chiaro e sublime; a misura che o l'una
o l'altra di queste due qualità mancavi, lo
stile è imperfetto. La chiarezza è la prima
e la più necessaria qualità, perlochè un Lettore d'un buon naturale scusa alle volte un
errore, anche in Gramatica o in Sintassi, dove siagli impessibile prender abbaglio nell'intenzione dell'Autore. Di tal forta è quel
passioni militon ove parla di Satana L. I.
V. 678. dell'Edizion Inglese; e quello nel
quale descrive Adamo ed Eva L. 4. V. 333,
dell'Edizione Inglese.

E'chiaro che nel precedente di que'passi, secondo la cestruzione naturale, le persone divine mentovate nella prima Linea son rappres centate come Essienze create; e che nell'altro Adamo ed Eva sono consusi co' loro figli e figlie, Tai piccole imperfezioni quan-

QUARTO

do il fentimento è grande e naturale dobbiamo imputar con Orazio ad una perdonabile
inavvertenza, o alla debolezza della natura
umana, che non può attendere ad ogni minuta particelarità, e dar l'ultima mano ad
ogni circoftanza in un opera così lunga. Perlochè i Critici Antichi portati più da un genio di candore che di cavillazione, inventareno certe figure di discorso, affine di palliar
piccoli errori di tal natura ne componimenti
di quegli Autori che-ban tante e tante bel-

lezze in compenso.

Se fossero solamente da esaminarsi la chiarezza, e la purità , il Poeta non avrebbe altro a fare , fe non mettere i suoi pensieri nelle più intelligibili e naturali espressioni . Ma poiche sovente accade che le frasi più chiare e più comuni nella conversazione ordimaria, diventano troppo familiari all'orecchio, e attraggono una certa baffezza nel paffar per le lingue del volgo , un Poeta deve con ogni particolar sua cura evitar le maniere di parlar idiomatiche. Quindi è che O. vidio e Lucano han molte povere espressioni. ulando le frasi popolari offerte a prime, fenza pigliar la pena di cercarne delle altre , che sarebbero naturali , e a un tempo istesso delicate e sublimi : Milton non è se non di rado colpevole di fimili errori, della cui specie però possono incontrarsene esempi, L. 5. V. 396. nell' Edizione Inglese .

I gran Maestri sanno bene che molte frass eleganti divengono impreprie ad un Poeta o ad no Oratore, quando sono state avvilite dall'uso comune. Per lo che le Opere degli Autori Antichi scritte nelle lingue morte

hanno gran vantaggio fovra le scritte in lingue viventi. Se vi fossero alcuni Idiotismi, o trafi baffe in Virgilio e in Omero, non offenderebbono l'orecchio del più delicato Lettore moderno, come avrebbero fatto quello d'un vecchio Greco o Romano, perchè non gli fentiam noi nelle strade, o nella conver-

fazione ordinaria.

Onde non bafta che il linguaggio d'un Poe. ma Epico-sia chiaro, se non è ancora sublime . A questo fine devono flarne lontane fra-·fi ordinario e maniere comuni di parlare . Il giudizio d'un Poeta scopresi molto nell'evitar le volgari espressioni, senza mai cader in quelle che paiono dure e non naturali ; non dev' egli nemmeno diventare ampoliofo con un fallo fublime cercando evitar l'altro estremo; Fra i Greci Eichilo , ed altre volte Sofocle eran colpevoli di tal errore ; fra i Latini Claudiane e Stazio; e fra i noftri compatriotti Shakespear e Lee . In cui l'affettazione della grandezza guasta sovente la chiarezza dello file, come in molti altri lo sforzo della perspicuità pregiudica il sublime.

Ariftotile offerva che si può evitare lo file Idicmatico , formare il sublime co' seguenti metodi . Primieramente per via dell'uso delle metafore come quelle del Milton L. 4. V. 506 L. 7. V. 463, L. 11. V. 520, nell' E-

dizione Inglese.

In quefti, ed in altri innumerabili elempi le metafore fon ardite sì ma giufte; m'è pur d'uono offervare che le metafore non fono molto frequenti in Milton ; ilchè par fempre che perchi di troppo spirito; ch'esse non son mai ripugnanti l'une all'altre, ilchè come off erQ U A R T 0.

osferva Aristotile cangia una sentenza in una sorta d'Enigma, o todovinello,; e ch'egli di rado ricorre a loro dove le parole proprie e

naturali possono servire.

Un altro modo d'efaltare il linguaggio, e farlo Poetico è di fervirsi degli Idiomi d'altre lingue. Virgilio è pieno di frasi greche, le quali i Critici chiamano ellenismi, come anorao Orazione abboada nelle odemolto più che Virgilio. Non è necessario mentovare le diverse favelle onde Omero fece uso a questo fine. Milton conformemente alla pratica del Poeti antichi, e alla regela d'Aristotie, mescola un gran numero di latinismi e di grecismi ed usa alle volte le maniere di pariare ebraiche nel suo Poema, come presso aprincipio del lib. 5. dell' Edizio Inglese V. 406. lib. 11. dell' Edizion Inglese V. 406. lib. 11. dell' Edizion Inglese V. 406. lib. 11. dell' Edizion Inglese V. 4737.

Può fotto quello capo contarfi, il mettere l'addiettivo dopo il foffantivo, la trafpofizione di parole, il cangiamento dell'addiettivo in foffantivo, con varie altre frafi forafliere, le quali il Poeta datta per dar al verso un gono più notabile e alloutanario dalla prose.

Il terzo metodo mentovato da Aristotile à quel che conviene al genio della lingua Grea più che a quello d'alcuo altra, e perciò ofico più da Omero, che da alcun altro Poetra, intendo l'allungare una frase con accrefeimento di parele che pessano o inserirsi o tralasciarsi, come ancora lo stendere o il comeratre parole particolari, inferendo o tralafeiandovi alcune sillabe. Milton pratica tal metodo d'estatrae lo sile quanto la natura dell'inglese lingua il permetta, offervando

Tomo II. B la

la midira del verío fi vede, ch'eflo con gran giudizio fopprime una fillaba in diverie parole, ed accorcia quelle di due fillabe in una, per li cui mezzi oltre il vantaggio fuddetto, ggli dà maggior varietà alla miura. Ma tal pratica è piu offervabile nei nomi di perione, e di parfi, dov'egli o cangia il nome, o fi ferve del men comune, per evitare con maggior facilità; il linguaggio del volgo.

Il medefimo motivo gli raccomando molte pa. role antiquate, le quoli danon al fuo filie maggior venerazione con l'espressiva antichità loro. M'è d'uopo offervare ancora essevi este militon divette parole di propria invezzione come Cereberean, Miscreated Hell.doom'à Emergon e molte altre: ad un Lettoreche s'ostende di tal libertà nel nostro Poeta Inglese votrei raccomandar un discor o in Plutarco, che ci mostra quanto pesso.

della medefima libertà.

Milton per li fopraddetti ajuti, e per la fectta delle più nobili parole o frafi, che la lingua Inglefe potteffe fomminifitzigli, ha perfezionato la nostra lingua più che alcuni de Poeti Inglefi avanti o dopo, facendone la fublimità delle sille, e guale a quella de

fentimenti .

Sono stato più esatto in queste osservationi sopra lo stile di Milton, perch'egli èqual la parte ove apparisce più singolare. Le note già fatte sopra gli altri Poeti, con le osi esvazioni tratte da Aristotile, ponno forse scenarie in ciò le prevenzioni d'alcuni contro al suo Poema. M'è però d'uopo confesire che il suo siliu sili

ro , per l'uto frequente de mezzi prescritti

da Ariflotile per fublimarlo.

La (oprabbondanza di quelle diverse manie, ed i parlare, che Aristotile chiama linguaggie forasiliero, e coa le quali Milton ha tanco arricchito, ed alle volte ofcurato lo sili del suo Poema, certamente era la più propria a tal fine, perch'ei lo scrisse in verio ticolto. La rima senza stara affisenza pue allentanare il linguaggio della profa, e molto fieso far che una farle ordinaria ssugga Posservazione; ma uel verso non rimato la grandezza del suono, e l'energia dell'espressione sono indispensabilmente necessarie della refience sono indispensabilmente necessarie della refience lo stile, e allontanario dalla languidezza della profa.

Quelli che uon han gusto per tal clevaziome di stile, e son incinati a besiarsi d'un Poeta, quando lascia le forme comuni dell' espressione, farian meglio ad offervare come Aristorile tratta un Autore Antico chiamato Euclide per la sua insipida Allegoria in tale occasione. M. Dryden solea chiamate quelta forta d'uomini i suoi Critici in profa.

Dero fetto questo capo del linguaggio confiderare i Numeri di Milton, ne quali servi, di di molte elisoni e troncamenti non usati dagli altri Poeti loglesi, come puote osservarsi particolarmente nella sua maniera, di resalciar la lettera Z, quando precede ad una vocale. Questa, e alcune altre innovazioni nella imissara de versi, han variato tanto i suoi Numeri; e gli han resi tali, che non ponno faziar mai l'orecchio, nè siancar il Lettore; ischè la medesma unistorne missra avrebbe cortamente satto, come il perpetuo

18 JPETTATORE.
ritorno delle Rime sempre lo sa o s'lunghi e
narçativ Peemi "Daro sae a queste ristessioni sova il linguaggio del Paradilo Perduto
coll'ostrare che Milton ha copiato Omero
più che Virgilio nella lunghezza de' Periodi,
nella copiosità delle frasi, e nello scorrer de'
Versi l'uno nell'attro.

# SPETTATORE QUINTO.

Offender maculis, quas aut Incuria fudit, aut Humana parum cavit Natura — Her.

HO già confiderato il Paradifo. Perdute del loggetto, de' caratteri, de' fentimenti, e dello filie, e mofirato quanto generalmente ceda in ognuno d'effi. Spero aver fatto diverie fcoperte, nuove fotfe anche a quelli che in verfati nella ccofina. S'io posteffi fegglier lettori alla cui decfione rimettermi fcieglier rei folamente quelli cui fen noti i Criciciantichi non che i moderni, e che foffero vertatifimi ne' Poeti Greci, e "Latini: Senza effer tale un Umon può creder fovente effer pindice in critica, quando in effetto non capific neppure il fenlo dell' Autore.

Nella censura come in ogni altra fcienza e speculazione una persona che porti secona cune implicire nozioni ed offervazioni da ui fatte nella lettura de Pocti vi troverà le ue rificioni già poste in metodo, e spiegate, e molte picciole avvertenze già pallaggiere nella sua mente ei vedrà perfezionate nelle Opere d'un buon critico, ma chi non ha

But queste previe conoscenze è molto spesso ignorante di quel che legge, essendo soggetto a dargli una falsa interpretazione.

Nè basta ad un Uemo che si picca di giudicare in censura aver letto gli Autori sopraddetti, se non possiede la legica. Senza questo talento eggli si trova imbrogliato e per piesto fra i suoi propri errori, prende abbiglio nel sesso di quelli che vorria constutare, e se per accidente giudica bene non sa spie garsi con perspicuità e chiarezza. Aristotile ch'era il mighor critico, su ancora uno de più famnos l'ogici, ohe mai apparissi en mondo.

esti trattato dell'intendimento umano di M. Locke farebbe forfe giudicato un libro molto fitaordinario per impoffessifarene, e quindi acqui-flar fama in opere critiche, ancorchè certo sia che un Autore non versato nell'arte di distinguere le parole dalle cose, d'ordinar regolatamente i suoi pensieri, e di metterli in lumi propri, a bibia pur egli quante cognizioni voglia, perderà sè stello in consusione ed oscurità. Potrei osserva innoltre non estervi Gritico latino o greco, che non abbia mostrato anche nello silie delle sue censure, maestria di tutta l'eleganza e delicatezza della sua lingua.

Vero è che niente sconviene ad un Uomo più che lo erigesti in critico senza una baflevole conoscenza in tutte le parti dell'Erradiziope. Ma moltitra i nostri Autori che testarono segnalassi in opere di questa sorta sono non solamente disettivi nelle suddette
particolarità, ma chiaramente scopresi dalle,
frasi onde servonsi, e dalla maniera confu
sa di pensare, che lor mancava intelligenza.

ne' Sistemi i più comuni delle arte e seienze. Alcune regole generali tratte dagli Autori Franccii, e ravvolte in un gergo hau, qualche volta ad uno scrietore illiterato e su pido posto la maschera di critico giudizioso.

formidabile,

Un chiaro indinio da cui puofii feoprire ma critico che non ha ne guffa ne ficienza è queffo, ch'egli di rado arrifchia il lodare, alcun Paffo in une Autore, il quale non fato avanti ricevuto e da applaudito dal Pabblico, e che la fua critica intieramente volaggia piccole mancanue ed errori il buon fucceffo di queffa parte è al facile che vodiamo egni ordinario Lettore alla pubblicazione d'una Poema nuovo averefisirita e malissia abbaltanza per porze in ridicolo diverti paffi, e melte fpeffo dove mericano cenfura. Quefto è piacevolmente offervato da M. Dryden in quelli due famoli versi:

L'error galleggia come paglia fuole. Cerchi nel fondo chi coralli vuole.

Un vero critico deve arreflarfi più alle belezze che alle imperfezioni, deve palefar lenafcofle grazie d'un Autore, e parrecipar al monde quelle cofe che lo vagliono. I più delganti detti e meditevoli tratti d'an Actore fon quelli che fovente i più dubbiofi e foggetti ad obbiezione apparificono ad un Uomo che non abbia guflo di lettere : e fon quelli che un maligno inesperto critico affaita per lo più con maggio violenza.

Cicerone offerva effer molto facile prender di mira quel ch'egli chiama Verbum Ardens cioè un'espressione ardente, e luminosa: e volgerla in ridicolo con una fredda, o

ma.

QUINTO.

maliziofa cenfura. Poco (pirito balla egualmente a motteggiare una bellezza e ad aggravare un errore, e ancorchè tal manica di trattare un Autore moya naturalmente ad in dignazione la mente d'un giudiziofo lettore, opera nondimeno efferti nella maggior parte de Lettori, perchè il volgo à atto a credere che ogni cofa bestate con alcuna miltura di

Spirite fia ridicola in se flessa.

Una tal burla è sempre fuor di tempo in un critico , perchè previene il Lettore in vece di convincerlo, ed è capace di render una bellezza, non che una mancanza foggetto di derisione. Lo scrivere senza spirito suo convenevol materia è stupidezza, ma il farne pompa in luogo improprio è impertinenza . In oltre un che possieda il dono del ridicolo è inclinato a criticare ogni cola che diagli opportunità d'esercitare il suo talento più favorito ; e molto spesso censura un passo non perche fiavi alcun errore, ma perche pud farsene beffe . Tale specie di giocosità è molto ingiusta e non ingenua in opere di censura . nelle quali i più gran maestri antichi e moderni sono sempre apparsi con un aria seriosa e iftruttiva.

Or ficcome proposgo nel seguente soglio mossitare i disetti nel Paradio Perduto di Milton, così he giudicato a proposito premetere queste poche particolarità, acciocchò il Lettore sappia che l'intraprendo come un'opera molte spiacevole, e che indicherò sonaneate le imperfezioni, sena tentar nemmeso di porle is ridicolo. M'è d'uogo acceri offervarse con Longino, che le produzioni un grande ipaggno con molti errori, e inaviante molti errori, e inaviante di produzioni di grande ipaggno con molti errori, e inaviante di produzioni di grande ipaggno con molti errori, e inaviante di produzioni di grande ipaggno con molti errori, e inaviante di produzioni di grande ipaggno con molti errori, e inaviante di produzioni di produzioni di grande ipaggno con molti errori, e inaviante di produzioni di pre

B 4 ver-

vertenze sono infinitamente preferibili alle spere d'un Autore di grado inferiore scrupeosamente esatte e conformi a tutte le regole

ello feriver corretto.

Darò fine a quello foglio eon una isforietta del Boccalini, la quale mostra abbasanza il centimento di quel giudiciolo Autore su taliorta di crittei. Un critico famoso, dice egli, avendo raccolt totti gli errori a un ceccellente Poeta gli presentò ad Apollo chebenignamente gli ricevette, e deliberò dar all'Autore una ricempensa proporzionata alla fatica presa nel farne la raccolta sa questo sone gli posi inuanzi un facco di grano come era stato appunto trebbiato dal covone, e poi gli ordinò di mondario. Il critico s'applicò all'opera con grande industria e-piacere, ed Apollo ne lo ricompensò con fargli un presente di tutta la feparata mondiglia.

# SPETTATORE SESTO.

Egregio inspersos reprehendas corpore nævos. Hon.

Dopo quel che ho detto nell'ultimo foglio entretò nella materia di quello fenza prefazione, ed offerverò i diverti difetti,
che apparicono nel forgetto ne caratteri,
ne' fentimenti, e nello file del Paradifo Perduto; non dubitando io che il Lettore non
mi fcufi e allegherò ancora tutto quel che
poffa eflenuare tali difetti. La prima imperfezione che offerverò nel foggetto è l'eventoinfelice.

La favola d'ogni. Poema fecondo la divi-

SEST O.

fione Ariflotelica, è o femplice, o complicata. E' chiamata. Jemplice quando non è caci giamento alcuno di fertuna, e complicata quando-la-fortuna dell'Actore principale. cangia di mele in bene, e di bene in malo. La favola complicata è flimata. la più capace d' eccitare le paffioni del Lettore, e di lorprenderle con maggior varietà d'accidente.

Quindi la favola complicata è di due ferére Nella prima l'Attore principale pulla per una lunga ferie di pericoli e di difficoltà, fiach' arrivi ad onore e prosperità, come si vede nell' listria d' Utilis. Nella sconda, l'Attore principale da qualche eminente altezza d'onore e di prosperità, cade in miseria e disgrazia. Gosì vediamo Adamo ed Eva da uno stato d'innocenza, e selicità, cader nella più abbietta condizione di coloa, e

afflizione.

Le più applaudite Tragedie fragli antichi furono di quest'ultima sorta di favola complicata, e particolarmente la Tragedia di Edipo, la quale deriva da un'istoria , se crediame ad Ariflotile , la più propria per la Tragedia che potesse mai inventarsi da umano ingegno . Ho preso nel foglio precedente alcune pene di mostrare, che questa forta di. favola complicata, dove l'evento è infelice, commove l'udienza più che quella della prima specie ; nonostante che molte eccellenti tragedie fragli antichi , o la maggior parte delle nostre più moderne sian sopra contrarji sistemi . Penso però che questa sorta di favola. ch'è la più propria per la tragedia non lo, im per il Poema Eroico ..

Par che Milton penfaffe a tale imperfezio-

re nel foggetto, per lo che à ingegnò rimediarla con diverti fpedient; particolarmente con la mortificazione che il grand'avverfarie, del genere umanon incontra al ritrorno nell'adunanza degli fpiriti infernali, si vivamente deferitta nel libro decimo, ed ancora con la vitone deve Adamo al fine del Poema vedela fua progenie trionfante del gran nemico, e sè fleffo riflorato, ad un Paradilo felice più

di quello onde cadde,

V'è un' altra obbiezione coutra il foggetto di Milton , che io effetto è quali la precedente , ancorche posta in d'fferente lume . cioè, che l' Eroe nel Paradifo Perduto è fventurato, ed io niun modo uguale a' fuoi nemici. Quindi nacque la riflessione di M. Dryden , che il diavolo fosse realmente l'Eroedi Milton . Parmi aver risposto a tale obbiezione nel primo foglio . Il Paradilo Perduto, è un Poema Epico e narrativo e Chi vi ricerca un Eroe, va in traccia di quel che Milton non mai fi propole ; ma volendoli dar il nome dell' Eroe ad alcuna persona in esto, diali certamente al Messia, si nell'azione principale , e sì ne principali Episodi . Il Paganelmo non avria potuto fomminifirare un'azione reale più grande che quella della Iliade o dell' Encide , per lo che un Pagano. non avria potuto formarne un concetto più alto . Se il Poema di Milton fia d'una natura più sublime non presumero deciderne . Bafterà ch' io dimefri effervi nel Paradifo. Perduto tutta la grandezza d'un progetto . tutta la regolarità del difegno, e tutte le maestrevoli bellezze che scopriamo in Omero. e in Virgilio.

M'è

M'è d'uopo ancora offervare, che Milton ha intefluto nella teflura del fuo Poema alcune circulanze, le quali non pajono, avere probabilità abbastanza per l'Epica, partico-larmente nelle azioni che afcrive alla colpa ed alla morte, edi na ltri pasti nel fecondo libro. Tali allegorie lo fan rastomigliar più a Spenier, e all'Ariosto, che ad Omero o Virgilio.

Nella ftruttura del fuo Poema framette ancora troppe digreffioni . Aristotile dice che l'Autore d'un Poema deve , parlando di rado , egli fleffo far che quanto più poils l' opera fia narrata dagli Attori principali . Non dà egli però ragione alcuna per quello precetto , ch'in penfo effer poffa , perche la mente del Lettore quando parlano Enea od Achille è più attenta ed elevata , che quando Virgilio od Omero ragionano. Oltre di che il veftirfi del carattere d'un grand' uomo infiamma l'immaginazione, ed alza i concetti d'un Autore . Cicerone mentovando il fuo dialogo fopra la vecchiaja nel qual Catone è il parlator principale , dice , che rileggendolo fu piacevolmente ingannato, e s' immagine d'effer Catone.

Se il Lettore volesse prendersi la pena d'
osservare come la catastrote della lliade de dell' Encide sia raccontata dalle persono che vi operano , sariane seppreso vedendo quanno pocci in questi Poemi parian gli. Autori « Milton ha nella disposizione generale del suo Poema ben osservato questa gran regola; poichè, non ve n'à appena una terza parte tiferita dai Poeta; tutto il resto vieno para to o da Adamo o da Era, ovvezto da quai36 SPETTATORE
che buono e reo spirito impegnato nella lo-

ro difeia o nella lero diftruzione.

Per lo già detto parrebbe che le digrefioni non dovessero in modo alcuno ammetterfi in un Poema Boico . Perchè fe il Poeta nell' ordinario corfo della parrazione deve parlar il meno che fiagli possibile , certamente non dovrebbe neppure interromperla mai con le sue proprie riffessioni . Ho spesso con tacita ammirazione offervato, che la più lunga. rifleffione nell' Encide è nel libro decimo ... quando Turno è rappresentato vestirsi le spoalie dell'uccifo Palante , dove il Poeta ne arrefta la narrativa con questa moralità. . e predizione . Ob quanto igneranta del futuro 2º la mente dell' Uomo , ed ab-quante incapace di foftener la fortuna prospera con moderazione! Verrà il tempo quando bramerà. Turno .. aver lasciato intatto il Corpo di Pallante . a. maledirà il giorno ch' ei fi weft quefte foglie . Il grand'evento dell' Encide , è la morte di Turno uccifo da Enea, perche lo vide onnato con le spoglie di Palante , volveafi-su quefta circoftanza, e perciò Virgilio artificiosamente vi frappose tal riflessione. Senza la quale una circoflanza così picciola potea forle uscir di mente al Lettore. Lucano Ausore poce giudiziolo abbandona, il foggetto molto fpeffo, per digreffioni inutilia o diverticola coa me le chiama Scaligeto. S'egli, fa un racconto de'prodigi precedenti alla guerra civile, declama in tale occasione, edimostra quanto più felice farebbe per gli uomini il non prefenti: re la lor mala forte, e si non foffrirne l'apprenfione e lo fpavento altrettanto che la reali opprefione . Il lamento di Milton per la fua.

eccità, il panegirico del matrimonio, e lerifetfioni (opra la nudità d' Adamo ed Eva, copra il mangiar degli Angeli, e diverfi altripaffi nel fuo Poema (ono loggetti alla medefima obbiezione, ancorché fiami d'uopo conteffare effervictanta bellezza in queste digreffioni, che non le vorrei fuor del Poema.

Ho in un foglio precedente parlato de caratteri nel Paradifo Perduto, e dichiarato il mio parere in quanto alle persone allegoriche

introdottevi ...

Offervandone i sentimenti, e' mi pajono alle volte disettivi, alcuni per troppo acume, , ed altri per degenerar sno in bissici. Diquest' ultima sotta temo san quelli nel L. 1. V. 575. Ediz. Ingl. dove parla de Pigmei.

Altro diferto che apparifee in alcuni defioi penieri, fon le frequenti allufoni allefavole pagane, le quali certamente non han connefione col foggetto divino ch'egli tratta. Non riprendo quelle allufoni dove il Poeta le. rapprefetta come favolofe, ma quando le menteva come cofe di fatto. I limiti del mio foglio non mi permettono di particolarizzareefempi di quella forta. Il Lettore può facilmente offervarii efaminadoo il Poema.

Un terzo errore ne' fentimensi è l'inutile oftentamento d' Erudizione che parimente occorre molte fpeffo. Certe è che Omeno e Virgilio possedano l'erudizione de' loro tempi, ma la fanno apparire in una maniera indiretta, e celata. Miltonpure è ambizioso di farpi fapere nelle (ue dispetsoni (opra il libero arbitrio, e sulla predessinaziome, e de'trasti d' lfloria, d'altronomia e di . geografia, e cole famili, non che ne' termini,

e nelle ftafi ond'egli fi ferve, la fua cognizione di tutto il circolo delle arti, e delle teienze.

Se in ultimo luogo consideriamo lo stile di questo gran Poeta, dobbiamo concedere quel che ho accennato in un foglio precedente , cioè ch'egli è sovente troppo elaborato ed alle volte olcuro per parole antiquate , per trasposizioni, e per Idiotismi forastieri. Dell' obbiezione di Seneca allo stile d'un celebre Autore: Riget ejus oratio nibil in ea placidum nibil leve : molti critici fanno ulo contro il Milton . Io siccome non posso intieramente confutarla, così ne ho già fatto un' Apologia in altro foglio, alla quale posso aggiugnere che i fentimenti , ed i concetti di Milton erano al mirabilmente fublimi', che non gli faria flato possibile rappresentarli nella lor piena energia e bellezza, fenz'aver ricorfo a questi ajuti forastieri. La nostra lingua non avria potuto fostenersi., non essendo uguale a quella grandezza d'anima , che gli fominifrava concezioni tanto illuftri,

Un secondo errore nello stile è ch'egli sovente affetta accozzar parole di troppo simile tintinnio, come nel L. 5. V. 869. L., I. V. 642. L. 4. V. 181. dell'edizion Inglese.

So bene efferti figure rettoriche di tal forta, e che alcuni de più celebrati antichi ne fono fiati culpevoli, anzi che Ariflotile medefina lor diede luogo nolla fiur rettorica coi me a bellezze di quell'arte: Mi effendo elleno povere e frivole in sè fieffe, fono adello univerfalmente rigettate da tutti i maefiri dello feriver corretto.

L'ultimo errore che offerverà nello filedi

Milton è l'uso frequente di quel che à letterati chiamano parole techniche o termini d' arte. E' una delle maggiori bellezze della poefia il far intelligibile cole difficiii, ci i proferire quel che è da sà oscuro in tal chiato linguaggio che possi intendersi da lettosi ordinari. Oltre che , la scienza d' un Poeta deve parere nata con esso un solo più, ovvero inspirata piuttoslo, che tratta da libri, o da simiemi.

Quando Milton tratta d'architettura ei mentova Dorico, Colome, Pilofri, Cornice, Fregio, Architrave. Quando parla di corpi celeili s'odono Ecclirica, Eccentrico, la trepidazione, fielle cadenti dal Tenit, raggi colminati dal Equatore. A'quali pottei aggiugnere molti ciempi dell'istessa specie in diverse altre molti ciempi dell'istessa specie in diverse altre

arti e fcienze.

Riferirà ne' seguenti fogli molte particolari bellezze in Milton che dan fine a quella critica.

# SPETTATORE SETTIMO.

Judicis argutum que non formidat acumen .

Ho visto celle Opere d'un Filosofo mochie nel Sole, e tale pude considerant l'ultimo, toglio mie septa gli errori e diferti del Patadio perduto del Mitton. Per continuare l'allusione, secome vien osservato, che tea le passi lucide del sopradetto corpo lumisoso, ve ne sono alcune più roventi, e che vibrano una splendore più forte delle altre i

così nonofiante aver già mostrato il Poema di Milton esser bellissimo in generale, ora proseguirò notare tali bellezze, e che mi pajonopiù persette del resto. Milton propone il foggetto del sor Poema ne'seguenti versi: Dell'Umi la prime Trassessimo; è il Prutto.

Dell'Usm la prima i raj grejione; i Di quell'Arbor vietata, il cui mortale Gustar, morte nel Mondo e ogni mai nostro Apporto con la perdita dell'Eden

Finche poi ne ristora un Uom più grande, E ne racquista la beata Sede,

Canta o celefte mufa :

Questi versi iono forse tanto schietti, semplici, e non adorni, quanto alcuni altri del Poema, nella qual particolarità il Autore s'è conformato all'esempio d'Omero, ed al pre-

cetto d' Orazio .

La fua invocazione in un'opera la qual s? aggira principalmente sopra la creazione dell' Universo , è fatta molto propriamente alla-Musa che ispirava Moise in quei libri , ondeil nostro Autore traffe il soggetto, ed allo Spirito Santo il quale v'è rappresentato- operante in una maniera particolar nella prima; produzione della natura. Quelto esordio feliciffimamente forge in locazione e fentimento fublime; e così parmi che il passaggio alla favola fia perfettamente bello non che naturale . Quello sbigottimento nel quale gli Angeli giacquero tramortiti nove giorni dope la loro fconfitta e terribile cadata dal Cielo, prima di ricuperare l'ufo o del penfiero o della favella, è una circostanza nobile , e di belliffima immaginazione . La divifone dell'inferno in mare di foco, ed in terra ferma pregna dell'istesso elemento-forioso, con.

SETTIMO.

con la circostanza particolare dell'esclusione della speranza da quelle regioni infernali ,. fono efempi della medefima grande e fertile invenzione. I penfieri nella prima concione . e la descrizione di Satana, il quale è un de' personaggi principali in questo Poema , fono meravigliofamente propri a darcene una piena idea. L'orgoglio del medesimo , l'invidia , la vendetta , l'ostinazione , la disperazione , e. l'impenitenza sono tutti molto artificiolamente inteffati, in fomma la fua prima parlata è un aggregato di tutte le passioni che poi si spiegano Separatamente in molte altre fue nel Rosma. Tutta la parte di questo gran nemico del Genere Umano, è ripiena d'eventi propri ad inalzare, ed atterrire l'immaginazione del lettore. Di tal genere è quel suo svegliarsi il primo dallo svenimento generale, la politura ful lago ardente, il follevarfi da quello, e la descrizione del suo scudo e dell'afta : .

\* SPETTATORE Il ponderofo fuo d'eterna tempra Mafficcio largo e tendo fcudo a tergo El gettaft : la sua circonferenza Ampia pende fugl'omeri, qual Luna, L'orbe di cui col cannocchial difieso Dalla cima di Fiesole e in Val d' Arne Elamina l'Artefice Tofcano . Per poi descriver nuove Terre e nuovi Fiumi e Monti nel fuo macchiato Globo . All' afta fua fe agguagli il più gran Pino Troncato di Norvegia alle montagne Per arberarne un' almirante nave; Verga lieve fol fia: mentre cammina Sulla brucciante creta -

Alla quale a può aggiungere la sua chiamata agli Angeli caduti, che giacean immersi

e flupefatti nel mare di fuoco. Satan st forte le chiamo , che tutto

Il vueto ribombo Tartareo fondo . Ma nen v'è in tetto il Poema un folo pafso lavorato con maggior sublimità di quello dove si descrive la persona di Satana in que' celebri verfi:

Ei ful refle in flatura e portamento

Torreggiava superbo ec.

I fuoi fentimenti fono in ogni modo corrispondenti al carattere ; e convenevoli ad un effere della più efaltata , e della più depravata natura. Tale è quello col quale egli prende possesso del suo luogo di pena. ---- Salve orrere

Salve mondo infernal: e su ricevi Fuo novo Poffellor , profondo Inferno: I'm Poffeffor che in se porta una mente Inalterabil per flagion per toco.

Qui sam liberi alman: l'Onnipatente Ron sabricovvi per l'invida sua Quinci uon ne trarrà; Reguar scuri Qui pottemo; e per mia scolta, il regnare Begno è d'ambizion, benché in Inserno. Regnar qui è meglio che servir nol Ciolo.

In mezzo alle empieta che quello spirito ar. sabiato proferifce, l'Autore s'è guardato dal. 1º introdurne alcuna, fe [nont qual fia ripieaa d'affurdità, ed incapace di offendere un lettor religio, avendo le sue parole, come il Poeta le descrive , la sola somiglianza di megito, e non la foftanza . Parimente con arte grandiffima ei confessa l'avversario suo per onnipotente , malgrado qualunque interpretazione perversa egli dia alla giustizia, alla mise, ricordia, e agli altri artributi dell' effere supremo : egli non manca di riconoscere frequentemente l'Onnipotenza, effendo effa la perfezione ch'egli fu sforzato a riconoscere, e la sola confiderazione che poteva fostenere l'orgoglia fuo fetto la vergogna della fconfitta.

Ne posto qui traiasciate quella bella circosanza del suo siruggersi in pianto alla vista di quegli spiriti innumerabili, ch'agli aveva involti seco nell'issesso delitto e ruina.

Eli a parlar s'accinge, e tutti intento le raddoppiate loro fichiere incurvano, da con ala e mezzo lo circondano co pari. Musi attenzion li rende. Tente haviar tra volte, ed alevetiante Malgrado il proprio feorno, ancor proruppe in lagrime, ma quali Angel te getta. Alfin mife a fofpri le parole. Trovaron di claitar fuori la via. Il Catalogo degli fpriti malvagi, ne con-

(16-

riene molta erudizione. Bellifilme fono le frafa poetiche nel defirivere i luoghi dove furono adorati, per via di quei belli contraffegnide fiumi, tanto frequenti tra gli antichi Poeti. L'Autore ebbe fenza dubbio in viffa ilCaralogo delle Navi d'Omero, e de Guerrieri di Vigilio, I caratteri Molbe e di Bellial preparano la mente del Lettore alle concioni rifpettive, e al portamento loro nel fecondo, e fello libro. La deferizione di Thammoz, è di bellifilma romanzelca maniera, e
convenevole a quel che leggiamo tragli anti-

chi dell'adoranione a quell'idolo.
Tammuz pèi venne, Pannud'cui piega:
In Lebanon per tutto un giorno efitivo.
Allesto del fuo fato in dolci note
Le Siriane Fanciulte a lamentarfi:
Mentre il placido Adon dalla nativa.
Rupe feoreva porperino al mare.
Supposto di Tammuz ferito egi anno
Colorato dal fangue e Pamerafa
Favola di Sion con pari ardore
Contaminò le Figlie; Excebiel vide.
Nel Vestibulo facro le lascive
Lor passioni, allorato el neve
Idolatrie dell'alienato Guida.

Idulatrie dell'alternato china.

Il Lettore mi permetta d'inferir come un annotazione a questo bel passo, la relazione lasciataci dal desonto ingegnoso M Maundrell di questa adorazione antica, e probabilmente prima cansa di talo superfizione.

, Giungemmo ad un bello e spazioso si fiume senza dubbio anticamente detto Aso done , tadro famoso per ele cerimonie ce-

lebratevi in lamentazione di Adone vemmo la fortuna di vedere ciò che si può , supporre estere stata la cagione della opi-" nione riferita da Luciano circa questo fiu-,, me, questa corrente in certe stagioni dell' , anno, e specialmente verso quella della , feste di Adone scorre di colore fanguino-", fo, ilche i Pagani riguardarono come una , simpatia del fiume per la morte di Adone " uccióo da un Cinghiale in quelle Monta-, gue donde forge la sua corrente, il che , vedemmo quivi effettivamente succedere, ,, perchè d'acqua era tinta d' un rollo che , ne sorprendeva , e come offervammo nel .. viaggiare, aveane colorito il mare un buon pratto, cagionato fenza dubbio da un cer-, to minio portatovi dalla violenza della piog-, gia, e non da alcuna tintura del fangue di-. Adene .

Quel passo che nel Catalogo spiega il modo nel quale gli spiriti si trasformano . o contraendo, o dilatando le loro dimensoni, è introdotto con gran giudizio, per far luogo a molti eventi meraviglioli nel leguito del Poema , un' altro simile alla fine del primo libro, è quel che i critici Franceli chiamano meravigliolo, ma nel medesimo tempo probabile, per cagione del suddetto passo. Finito appera il Palazzo infernale, vien detto che la moltitudine e la ciurma degli spiriti si riducevano in piccolo spazio per veder la sala capace d' un' adunanza così numerola; ma quel che mi piace principalmente, è il raffinamento del Poeta su questo pensiero, ch'è veramente sublime . Perche dice : nonostan45 SPETTATORE
te che il volgo degli spiriti caduti contraesce le proprie figure, quel del primo ordine e dignità, mantenevano le dimensioni na-

orail.

Il gli Spiriti incorporel ridotte
In picciol forme ban le flature immenfe:
E benché imnumerabili: vedeanfi
A lor grand'agio spaziare in mezzo
Della corre inferente all'ampia Sala.
Lunge più addentro, e ne la prepria loro
Dimensone, fimili a sè steffsi
I Serafici Grandi, e Cherubini
In rinchiuso congresso, ed in secreto
Parlamento, ben mille Semidei
Sovo a celli il d'ora assisti

Prequenti in pien fenato.

Il carattere di Mammone, e la descrizione del Pandemonio sono perfettamente inventati. Vi sono ancor molti tratti nel primo libro meravigliosamente poetici, e prove di quel sublime, tanto particolare all'autore: tale è la descrizione della statura di Azzare, e dello stendardo infernale da lui dispiegato, come pur quella dell'orrido Barlume, onde i Demonj son l'uno all'altro visibili nel luogo di oena.

Vedi cotefto spaventoso piano Piero, deserto, in abbandono, il siro Della deslazion, vuoto di lute Se non quanta ivi getta orrenda o pallida Di queste siamme livide il barlume? Il grido di tutta l'Oste degli Angeli cadu-

ti schierati in battaglia.
Il sonore metalle udiasi intanto
Sossiar d'interno i marzial clameri
Al cui suon tutta l'Ose alto sospinst

SETTIMO.

Un grido che interno d'Inferno il concavo
Ed oltre spaventò lo fierminato
Regno del Coas, e della Notre antica.
La consegna fatta dal Duce del suo inferna.
Le efectico.

le electito.

Ei lo sperimentato occhio dardeggia
Entro all'armate file, e tosto il guardo
L'intero Battaglion traversa, e il loro
Ordine esatto i volti e le da Numi
Stature, e socio il

Stature, e alfine il numero ne somma Indi l'altiero co gonda d'orgoglio E più indurato in suo poter si vanta Quel lampo allo sinudatsi delle spade. Disse i detti apprevar I aria sendende Più milion di stammeggianti spade Tratte dei sort Cherubin dal fianco L'imprevosis folgor lunga d'intorno ec. E la produzione improvvisa del P. ndemonio. Repente in guisa di Vapor sh'esti Vasto desvi concenti accompagnato Di dolci stopoue, di milio vaci Simile a un tempio con pilastri e doriche. E la stificio alluni vaci sono pilastri e doriche.

E Partificio a illuminazione fattavi.

Dalla gran-volta per fottil magia
Pendon Fillari, di fiellanti lampade
B di gran faci fiammeggianti, a cui
Naphiba ed Afibalta dan fempre alimente,
Molte allufioni, e fimilitudini fublimi fon
nel primo libro: e qui biogan offervare che
quando Milton allude, o alle perfone o ulle
cofe, eggli non abbandona mai la fimiliario
ne; prima d'averla alisata a qualche grandiffima idea, la quals'allontana fovente dall'
occasione che le diede principio. La fimili-

tudi-

tudine non dura forle più d'un verso o due , mure il Poeta ne fa (correre l'idea finchè ne abbia suscitato qualche gran sentimento o immagine gloriola propri ad infiammar la mente del Lettore , e a darle quel genere sublime di trattenimento che conviene alla natura d'un Poema Eroico. Quei che sono versatinel. la maniera di scriver d'Omero e di Virgilio, gusteranno senza dubbio questo genere di formar similitudini. Spiegomi si minutamente in questo punto, perchè i Lettori ignoranti che s' han formato il gusto sopra similitudini stravaganti, e leggieri concetti, tanto in islima frai Poeti moderni non fono capaci di gultare tali bellezze d'una natura affai più efaltata e perciò fono atti a censurare le similitudini del Milton , dove non trovano alcuni tratti forprendenti di fomiglianza . M. Perrault, uomo di questo gusto viziato, ha tentato di volgere in ridicolo molte similitudini d'Omero, chiamandole comparaison a lon que Zue ve , Comparazioni di lunga coda. Finitò que. sto foglio sul primo libro del Milton colla risposta fatta da M. Boileau, a M. Perrault su tal proposito; " Le comparazioni dice nelle , ode , e ne' Poemi Epici non fono introdot-, te solamente, per abbellire ed illustrare il ", il discorso, ma per divertire, e rilasciare ", la mente del Lettore, dissimpegnandolo spel-,, fo d'un'attenzione troppo penosa al fogget-", to principale, e menandolo ad altre idee " graziole. Omero, dic'egli. eccedeva in que. ,, fto particolare; le fue comparazioni abbon-,, dano d'immagini proprie a dar allevia-" mento, e a diversificare i soggetti . Egli iftruiSETTIMO.

"Afruifce continuamente il Lettore e gli
ndà mativo di nuove offervazioni anche in
ny oggetti che se gli presentano ogni giorno
ne in tali circostanze, cho non avrebbe alprimenti offervate: a questo egli aggiugne
come una massima universalmente approny vata non esse di comparazione corrispondano presissamente l'uno all'altro, ma esse
su di universalmente l'uno all'altro, ma esse
su

"In fomma nella condotta d' Omero, e di Virgilio, e di Milton, ficcome la gran favola è l'anima di cialcun Poema: Così efa. minandola, troveremo che per dare alle opere loro una graziofa varietà, fecero sì, che gli Epifodi, foffero tante favole brevi, le similitudini tanti corti Epifodi, e le metafore, tante corte similitudini. Se le comparazioni nel primo libro del. Sole ecclifiato, della Le. vistana dormente, dello feiame delle api in, torno all'alveare, e del Ballo delle Fate, faranno confiderate dal Lectore in quella vi-fa che qui le rappresento, egli feorgerà facilmente tatte le loro bellezze.

# SPETTATORE OTTAVO

Ho già offervato in generale ne' personaggi introdotti dal Milton, entimen, it, e portamenti sempre e particolarmente. convenevoli a'rispettivi loro caratteri. Ogni circoslanna nelle conzioni ed azioni loro, è con gran giustezza, e dilicatezza Temo II.

SPETTATORE a lattata alle persone che parlano, ed opera no. Or ficcome il Poeta eccede moltissimo in questa confistenza de' caratteri, fiami lecito confiderare molti paffi del secondo ibro in questo lume. Quella grandezza | superiore e fa fa maestà ascritta al Principe idegli Angeli caduti è benissimo continuata nel principio di quello libro. Il suo aprire e terminare le discussioni , il suo esporsi a quella grande impresa, al cui solo pensiero tutta l' affemblea infernale tremava; il riscontro con quel fantasma, spaventoso alla guardia delle porte d'Inferne, e che fe gli prefentò con tutti i suoi terreri, sono contrassegni di quella mente audace el superba, che non poteva tollerar formiffioni anche all' Onnipotenza

Satana già l'è da vicino; e il moltro Tofto dal fuo fedil movendo innanei Con non minor precipitanza viene A vafti orridi paffi; Inferno tutto Tremo quand' ei fi moffe; il gran demone Che ciò feffe imperterito ammir è Ammiro, non teme :

medefima .

L' istesso coraggio ed intrepidità fi fcopre nei diversi avvenimenti ch' egli incontra nel paffare le regioni della materia informe, e particolarmente nella fua parlata a quelle retenze tremende che vi presiedono.

La parte di Milton è parimente in ogni circostanza piena di quel fuoco, e di quella furia che diffingue questo spirito dal resto degli Angeli caduti. Egli è rappresentato nel primo libro come bruttato del fangue de'facrificj umani, e dilettato dalle lagrime de genitori, e dal pianto de' bambini. Nel libro econdo eg li è diffino per lo più Kero ipiri to che combattelle nel Cielo; e le confideriamo la figura che fa nel fefto libro dov' è deferitta la battaglia degli Angeli, la troviasmo in ogni modo corrifosolente al medekmo arrabbiaro e furibondo carattere.

Dove lo squadron possente
Di Gabriel combatte e con fereci
Insegne seuterato ha le projonde
Legions di Molte Re furisso,
Che tosse lo dissida e lo manaccia
Trascinarso des suo carron alle ruote,

Ne raffrena la sua bestemmiatrice Lingua dal santo unico in Ciel; ma tosto Fesso in mezzo dall'Omero alle rene

Con braccia abbandonate e in deglia strana Fuggè muggiando.

Varra la pena forse d'osservare come que de violente ed impetuos spirito, il quale è spinto da tali passioni precipitos, sia rappresentato dal Milton il primo che si leva in quell'assemblea, per dare il son parere sopra la situazione presente degli assari. Conferna in menette egi si dichiara precipitos per la guerra, e comparise irritato contra, i compagni per la perdita fin del tempo a deliberarne, tutti i sentimenti suoi sono temera, in audaci, e disperati. Tale è l'armarsi colle proprie lor pene, e il vosgere i lore gassighi contro al poter che gl'inssissi.

Ob no. Piutesso Scessiamo tust insteme a un tempo issessiamo tust insteme a un tempo issessiament di surien Del Ciel volando sull' eccelle torri, Sforzarne vice di ressistante price, Volgendo in armi di tremendo orrore.

Contra il tormentator nostri tormenti. Egli il tuono infernale udrà d' incontro Al rumor del su'ordigno onnipotente, E di fulmini in vece , fi vedrà nere Fra gli Angel suoi , e il suo medesmo trono Involto di tartareo Zolfo e strane Fiamme, di sua invenzion termenti.

Il preferir ch'eglifa l'annichilazione alla vergogna o alla miseria, è conforme assai al fuo carattere; come anceta la confolazion e ch'egli trae dal disturban la pace del Cielo: ilche fe non vittoria, farebbe almeno vendetta. Sentimento veramente diabolico , e convenevole alla ferocia di questo spirito im

placabile.

b me

Belial è descritto nel primo libro come 1º Idolo degli impudichi e luffuriofi. Nel feconde libro, secondo quella descrizione, egli è caratterizzato timido ed cziolo; o quindi nel festo libro, non lo troviamo celebrato nella battaglia degli Angeli, fe non per quel. la parlata di scherno fatta a Satana ful supposto loro vantaggio contro il nimico. Simile all' apparennt fua in quefte tre vifte differenti, troviamo ne' fuoi fentimenti nell'af. semblea infernale il fuo carattere: tali fone i timori d' una seconda battaglia, gli orrori dell'annichilazione, il preporre l'effer mile. to, el non effere. Non m'occorre offervare che il contrasto de pensieri in questa e nella precedente parlata dia una graziofa varietà alle difcuffione .

Il carattere di Mammone è così pienameate fpiegato nel primo libro, che il Poeta aon v' aggiugne niente nel fecondo. SiaOTTAVO

mo già informati ch'egli fu il primo che infegnaffe all' uomo lo fvilcerar la terra per ora ed argento; e che fu l'architetto del pandemonio, o Palazzo infernale, dove gli spiriti malvaggi erano per adunarti in configlio. La concione in quelte libro è in ogni parte convenevole ad un carattere tanto depravato . Quella riflessione dell' effer loro incapace di gustare la felicità del Cielo, anche se vi fosfero attualmente; quanto propria è nella bocca di colui : del quale mentre flette in Ciele, fi diffe aver avuto la mente abbagliata dalle pompe e glorie esteriori del luego, e d' effere ftato più attento alle bellezze del pavimento-che alla- visione beatifica. Lascerò ancora al lettore il giudicare quanto confor. mi fiano i feguenti fentimenti al medefimo carattere .

Temiamo forfe quefto cupo mondo D' ofcuritate? E quante volte e quante Il Re del ciel che tutto regge, in mezzo A denfe e fosche nuvole s' etegge La fede, ne la fua gloria ofcurando,. Con maefta di tenebre circonda: E copre il soglio, ond'i profondi tuoni Ruggiscono, la lor rabbia adunando, Talche, allora un inferno il Ciel raffembra. E che non poffram noi, quando ne piace La fua luce imitar; com'egli il noftro Imita fosco error? Questo deserte. Suol non manca del luftro ch' ei nasconde Di gemme e d' ore, enonmanchiam pur noi D' esperienza o d'arte, ond erger nuova Magnificenza: E che mai puote il Ciala. Moltrar di più.

Beizebuil-quale è tenuto per secondois dis-

gaità fra quei che caddero, è ebe metlibro prime, fu il fecondo a riaveri dallotvenimento, e conferi con Satana fopra gli affari, mantiene il fuo grade in quefto. Vi èuna maeltà forprendecte nel fuo levarii a parlare. Egli opera qual moderatore fra i duopartiti oppofii, e propone una terza imprefa, la quale vien approptata da tutta l'affemblea, la propofizione ch'egli fa di diffac; care uno del corpo loro, a riererare un monda do muovo è fondata fopra un'progetto concertato da Satsana, e accennato da lui novera del primo libro.

Nuovi mondi produr lo spazio puote, Onde comune scorrea fama in Ciclo, Che un non molto, crearne Egli intendeva, E piantarvi una tal generazione

Cui la diletta sua cura porgesse.

Favore upual, come del Ciclo ai figli,
Quivi, sebben solo a spiar; noi forse.

A primo irromperem; quivo ed altrove:

Che non dee questa infernal fosta sempre.

Avvinti vitener spirti Celesti, Në più coprieli in tetre orror Palisse. Ma pien consiglie tai penser mature. Sopra questo progetto Belzebù fonda la.

sua proposizione.

Ma che e S' altra se è più facile impresa e Se profestea in Cielo antica sama
Nonerra; un luggovie; o' e un altro monFelice sino d'una nueva razza
L'anno chiamata; e a questo tempo in circa.
Da crears a noi simile, minore
D'eccellenza e poter; ma più di noi
Favorita da lui che lassi vegna.
Tal su la volonta sua promuniciata

Com-

Con giuramento fragli Dei , che fece Tutto quanto tremar l'orbe de' Cieli.

Il Lectore potrà offervare quanto giudicio amente fosse accenuato nel primo libro il foggetto sul quale tatto "Poema s' aggira: il.come ancora il far che il Principe degli Angeli caduti, fosse la sola persona propria a dargli nasciata, e che colui che eragli secondo in dignità fosse il più proprio a secondario e sossemente.

V'è in oltre, al mio parere, qualche co, a meravigliofamente bella, e attiffima a compiacere l'immaginazione del lettore in quella Profesia antica, o voce corfa nel Gielo circa la creazione dell'uomo. Niente potea moltrare la dignità dell'uomo a fpecie meglio di quefia tradizione che ne correva avan. ti l'efiltenza. Ella rapprefentafi effere fitra il difcorfo del Cielo innazzi che fofe creats. Virgilio per complimento alla Repubblica Romana, fa comparine gli Eroi nello flato della loro presidenza; ma il Milton fa più onore affai all'umana specie in generale nel darcene un burlume tanto remoto.

Il levarsi di questa grande assemblea è descritta in una maniera molto poetica e su-

blime .

Somigliava il rumor del sorger loro At tuon che s' ode rimbombar lontano.

I-divertimenti degli Angeli caduri, col 178guaglio particolare del luogo della loro abitazione, fono deferititi con molta fertilità d'ingegno, e copiofità d'Invenzione; Irgiochi fon del tutto [convenevoli ad effenze cui non rellava altro che forza, e feienza mai applicate. Tali fono le contefe nel C. 4.

SPETTATORE corlo e nei fatti d'armi, co' trattenimenti nei verfi.

Altri con vafta gigantesca rabbia Dirupano le roccie e le montagne,

E fcorron l' aria in turbini. L' inferno:

Copre appena l' altiffime fracafo.

La musica è impiegata nel celebrare legrandi colpevoli imprese loro, e'l discorso nelle imprescutabili profondità del fato dellibero arbitrio, e della prescienza.

Le diverie circostanze nella descrizione dell' Inferno fono belliffimamente immaginate . come i quattro fiumi che metton foce nel mare di foco; gli estremi del freddo e del caldo, e il fiume d' obblio, gli animali prodotti in quel mondo infernale fono rappresentati da un solo verso, il quale ce ne dà una più orrida idea che una descrizioneaffai più lunga .

Natura perverfa Moftruofo produce predigiofo Abbeminabil e nefando il tutto, Pergio di quanto mai favole ban finto. O immaginate ancor s' abbia il timore, îdre , gorgoni , e orribili chimere .

Quello Episodio degli spiriti caduti, e del luogo della loro abitazione vien felicemente ad alleviare la mente del lettore dall'attenzione alle discussioni. Un Poeta ordinario portando tante circoffenzo ad una gran lunghezza avrebbe indebolita . non illustrata . la favola principale.

La fuga di Satana alle porto d'Inferno à

persettamenre immaginata . Ho già dichiarato il mio parere circa l' allegoria del peccato e della morte, la quaOTTAVO

le però è un opera molto compiuta in luo genere, quando non è confiderato come una parte d'un poema Epico. La genealogia dei diversi perionaggi, è inventata con moita delicatezza. La colpa è la figlia di Satana, e la madre della morte; da questa incestuola congiunzione fra il peccato, e la morte nalcono quei mostri, i quali di quando in quando entrano nella madre squareiando le viscere a colei che lor diede l'effere. Questi sono i terrori d' una rea coscienza, e i propri frutti del peccato, che forgono naturale mente dal timore della morte . Quell' ultima bella morale a me pare chiaramente espressa nella parlata del peccato, dove lagnandofi di quefta fua orrenda progenie aggiunge:

Siede in opposizion sugli occhi mici Morte atroce mio parto, e avverso mostro o Che questi cani vieniù attizza, e tosto

Perria me diverar sua genitrice,. D' altra preda in mancanza; ma conosce: Ch' al mio s' involve anche il suo fine.

Nen m' occorre rammentar al lettore la: bella circofianza nell' ulcima parte di queftacitazione. Egli offerverà quanto naturalmente i tre perionaggi interefiati in quefta allegoria, fono mossi da un interesse comune a confederari indeme, e quanto propriamente è data la guardia delle porte d' inferno al peccato ch'è rapprofentato come il solo capace di aprirle.

La parte descrittiva di questa allegoria èparimente affai forte, e piena di sublimi, idee. La figura della morte, la corona Regale sulla testa, le sue minacce a Satana.

il tuo avanzarsi alla battaglia e lo strepito, fatto alla fua nascita, fono circostanze troppo sublimi per tralasciarsi in silenzio ed estremamente conformi a questo Re di terrori. Non è necessario notare la giustezza di. penfiero offervata nella generazione di que. · fli diversi personaggi fimbolici, che il peccato fu predotto alla prima rivolta di Satana . che la morte compari fubito ch' egli fu. gettato nell'inferno, e che i terrori di coicienza furono conceputi alla porta di questo luogo di pena, La descrizione delle porte è molto Poetica, come l'aprirla è pien dello fpirito di Milton .

Incontanente aperte. Impetuole con discorde firido Si Spalancaron le infernali porte: Tuono firidente firepito, fui cardini St: che it più capo ne crollo dell' ereba-Ella le apri; ma il riferrarle poi Le sue forze eccedea. Nel vano apertoc Dalle gran foglie avria paffar potuto Schierate campo che a spiegate insegne . Marci difiefo con cavalli e carri: cost vafto è lo spazio! e fuori eruttane . Come da bocca di fornace, il furno Ridondante e la fiamma rabiconda;

Nel viaggio di Satana fra il Caos vi fono. molti perforaggi immaginari descritti, come residenti per entro quel immenso vasto di materia. Quello farà forfe conforme al guno di quei critici che non fi compiacciono di niente in un poeta che non abbia vita o co flumi da poterfegli ascrivere. Ma in quanto a me trovo miglior compiacimento in. qu'elle parti di quella descrizione che portaOTTAVO. 50

no feco maggior probabilità, e son tali; chisarian pottui accadere. Di quella sotta è i sito primo poggiar col sumo forgente dal fondo d' Inferno, il suo cadere dentro la nuvola di Nitro e di simile combustibili materie, per-la cui vampa vien più sospinito ad avanzar suo viaggio: il suo follevarsi come piramide di foco e'l' suo laborioto passaggio fra quella consusione (d' elementi chiamata dal Poeta.

Utero di Natura e forfe tomba . .

Quel barlume che d'ardeggia dentro al Gaos dal più leftremo confine della creazione, e la lontana discoperta della terra sospesa presse alla luna; sono meravigliose Poetiche immagini.

#### SPETTATOR'E NONO.

Nec Deus interfit, nist dignus Vindice nidus-Hor:

Razio consglia il Poeta a considerare pieaamente la astura, e la serza del proprio ingegno: egli pare che Milton perse fettamente conoscesse, deve consisteva la forza del suò, e quindi scegliasse un Soggetto del tatto conforme a fuoi talenti. Onde siscome l'ingegno suo va a meraviglia portato al sublime, così trovò l'argemento più nobile, che venir mai potesse in penser una-ro. Ogni cosa veramente grande e meravigliosa v' ha luogo. L'intiero sistema del mondo intellettuale, il Caos, e la Creazione, Gielo, Terra, Inferno, entrano-aclia tessitura del suo Poema. Avendo egia

SPETTATORE uel primo e secondo libro, rappresentato : il Mondo Infernale con tutti gli orrori; vien dal filo dell' invenzione naturalmente guida-to alle regioni opposte difelicità e di gioria. Se mai le stile maestolo l'abbandona, acca. de forse in quelle parti dove i personaggi divini fono introdotti a parlare. Offervali ch' egli fuol precedere timorofo e quafi tremana. ta quando riferisce i fentimenti dell' Onnia potente. E non ofa allentare il freno alle immaginatiya, ma la consea a' pensieri tratti dai libri dei più Ortodossi Teologi, e tali espressioni quali si trovano nella Santa Scrittura. Perloche, le bellezze da offervarsi in coteste parlate, non sono Poetiche. nà tanto capaci di arrestare la mente al fublime quanto di moverla a divozione. Le Passioni ivi intenzionate a far nascere nel cuor del Lettore , fono l' amor divino , e la religiofa temenza. La particolare hela lezza delle concioni del terzo libro, confifein quella brevità, e chiarezza di stile, in qui fon diffosti i più importanti misterj del Cristianelimo: e vi fi fcorge telluta in regolar fistema tutta la distribuzione della providenza full' uomo. Milton maestrevolmente vi rappresenta tutte le astrufe Dottrine della Predestinazione, del libero arbitrio e della grazia non che i due gran mifleri dell' Incarnazione, e della Redenzione (che naturalmente vengono in acconcio in un Poema ove trattasi della caduta dell' uomo) e lo fa con grand'energia, ein un più chiaro lume di quel d' ogni altro Scrittore . Effendo tutti questi punti affatto flerili in se sessi per la magior parte de

Lettori, la sua concia, e chiara maniera di trattarli è veramente ammirabile, come altresi quel suo particolare artificio di tramichiary tutti quegli allettamenti Poetici on di era capace il loggetto. L'agguntamento dell'intera Greazione, e di tutte l'operato in esta, è un praspetto degno dell'Onnipotenza, e tanto superiore a quello in cui Virgilio descrifici il suo Giove, quanto la critiana idea del Supremo estere, è più ragionevole e più sublime in noi che ne para gani. Gli oggetti pasticolari sui qualt eivien descritto aver rivolte lo signardo, sono rappresentati nella più, vaga ennella più, vivamaniera.

Già di lassi l'Onnipotente Padre. Dal puro empireo, deviei ficde in Trons Soura ogni altezza, al basso mondo china: Gli occhi, a mirar con uno squardo solo. Tutte le sue stess' opre, e l'opre loro. Stavan d' intorno a lui tutte del Cielo ... Le Santità, fpeffe quai Stelle, e gioja Ineffabil godendo al suo cosperto: Gli fla il figlio unigenito alla defiran Della sua Gloria radiante Immago. Sovra la terra a primo ei vede i dua Primi noftri parenti: I feli due Del gran Genere Uman , che collocati Ivi nel Giardin felice : Ivi mietendo Stavano in Solitudine beata, E di gioja e d'amor frutti immortali. Non tronca gioja e non conteso amore; Poi mirà l'Inferno e L'infraposto golfo, E Satan quivi coffeggiante il mure Del Ciel, da quefle lato della notte, Elevate ful fosco aere, e già prento

6a SIP ETTATOR B.

Con ali flanche e piè volenterosi

La calsar giù sul discoperto esseno:
D'esso mondo che senza sirmamento

Ferma terra raccolta in 1è, parca;
Incerto se in Occano o in aria sia.
Riguardando la Idia dall' alto suo

Prospecto voe il passato ed il presente

E il suavo egli mira sall' unigenito

Proprio figlial, si-prevedendo, disse.

L'approfimars di satana ai confini dellas Grandinas del marchevolmente immaginato, nel principio di quella parlata che immediatemente vi siegue. Gli effetti di questa negli spirti beati, e in quella celeste persona, acui si diretta, empiono certo la mente del .

Lettore di fegreto piacere.

estore a regreto procese.

Nel mentre che così Dio parla, tutti
Fragranza alma d'ambrofia i Cicli emplo-,E diffus enti Santi eletti spiri
Senso di nuova ed ineffebil giota.

En allor di gloria incomparabil cinto
Pisto il figlio di Dio: Plendeva in lui
Sosanzialmente tutto il Paser cipresso
Vistilmente nel suo volto apparse

Compassion Divina ed infinito Amore, e grazia che non ha misura.

Non è d'uspo accennar il bello di quella circollanza, ove tutta l'ofte degli Angeli è rapprefentata flassi racira; come neppure di mostrar quanto propria fosse l'occasione a produrre un tal sitenzi onel Cielo. La fine-di questo divino colloquio, e l'Inno degli Angeli-feguente, son cotanto a meraviglia: belli e poezici, che non lascerei d'interamente interirli se i limiti di questo soglio me il permettessilero.

Cela-

N 0 N 0: 63

Cessate avea l'Onnipotente appena; Quando degli Angel tutti all'alto grido Forte, qual vien da innumerabil numero; Dolce, perchè di benedette Voci, Ch'esprimon gioja; riluonaro i Cieli Di giubilo: l'eterne Rezioni

Alto Hofanna riempie

Il paffeggiar di Satana full' efferiore dell' universo, il quale in distanza gli appariva in forma di Globo, ma nell' avvicinariegli più, pareagli un'illimitata pianura, è altrettanto nobile, che naturale: come il fue giro, vagando fulle, frontiere della Greazione, fra quella maffa della materia, onde formato fuun mondo, e quel mucchio informe di materiali che giacevano ancora in confusionenel Caos; percuote l'immaginazione di firana grandezza e supore : Ho già parlato del : Limbo della vanità, cui die luogo il Poeta. in questa più esterna superficie dell'universo, e veglie qui spiegarmi più amplamente in quella e in altre parti di medelima ideale natura. Fu offervazione d'Aristotile che la favela d'un Poema Epico dovesse abbendare di circoftanze, e credibili, e soprendenti, coa me i critici Francesi dicono: la favela deveriempirfi del probabile, e del meravigliofo. Questa regola è altrettanto giusta, che alcun'altra in tutta la fua poetic' arte. Se la favola è sclamente probabile, non par differente da una vera Ifioria, s'ella è folamen. te meravigliofa, non è più che un Romana. zo. Onde il gran fegreto dell'eroica Poelia. è il narrare tali circoftanze, quai producano ne' Lettori credenza e flupore, in un terapo istedo. Cià accade in bene scelta favela,

dal narramento di cole realmeate avvenute o almeno già nell'opinione degli uomini rigevute per tali. I narrato da Milton è un: capo d'opera in tal genere ; la guerra in Gielo, la condizione degli Angeli caduti , lo flato d'innocenza, la tentazione del serpente, e la caduta dell' Uomo, benchè veramente meravigliofi in se fteffi, non fono ancora; pur credibiii, ma punti di fede . L' altro metodo di conciliare il meravigliolo e la credenza, è quel d'una felice invenzione; come particolarmente quando Milton introduce agenti di superiore natura, capaci d'effertuare qual fo fia stupendo fatto non reperibile nel corso natural delle cose. La metamorfofi in uno scoglio della Nave d' Ulisse , e: quella in Nereidi dei navigli d'Enea, ancorche forprendano, fon nondimeno probabili, quando ci vien detto che fu per opera de' Numi ; Questo genere d'immaginato riempie i Poemi di Virgilio, e d'Omero di circostanze meravigliose , ma non impossibili , e sì speffo defta ne' Lettori la più dilettosa paffione che sorga in mente agli uomini, cioè l'ammirazione. Se v' & parte alcuna foggetta ad eccezione in tal riguardo, è nel principio del terzo libro, dove rapprefenrafi Enea fvellor it mirto che gocciolava sangue .. Per qualificare si meravigliosa circoftanza faffe a Polidoro dir un' Iftoria della radica del mirto; cioè, che i barbari abicanti avendole trafitto con- Lancie e Saette, il legno delle afte restatogli nel corpo crafmadicato nelle ferite, ende germogliò l'albere sanguinolento. Questa circostanza par ch? abhia del meravigliolo fenza il. probabile a

poiche vien descritta come proveniente da caula naturale , fenza l'interposizione d' un Nume , e d'altra fovrannaturale Potenza . La Lancie e le Saette germogliano di per sè ficile fenza neppure il moderno ajuto delle incantagioni . Nell' invenzione di Milton ancorchè molti supendi accidenti vi sieno, e' fono però adattati alle nostre idee delle cofe e delle persone descritte, e-dentro i termini della probabilità: eccettuandone il Limbo della vanità, l' Episodio del peccato e della metto, ed alcune persone immaginarie nel Caor. Quelli paffi fono stupendi ma non credibili: il Lettore non può forzer l'immaginativa a farle idearfene poffibilità veruna, poiche fono descrizioni di fogni e d'ombre, non già di cofe o persone. So bene che molti critici riguardane le favole di Polifemo, di Circe e delle Sirene, anzi tutta l'Odiffea. e la Iliade, come folamente allegorie, maconcedendofi pur queffo; che altro fon ellano , se non-favole ! le quali considerate le opinioni invalle nell'età del Poeta, potrancattivarsi probabilità col solo senso litterale. Tali ne son le persone, quali operar poteano le cole loro affegnate, le circoftanne in oltre eran forse allora credute vere e realis. Questa probabile apparenza tanto assolutamente richiedeli nel più fublime genere di Poefia; che Ariflotile offerva gli antichi tragici avet fotto ule de'nomi de' grand'uomini già viffuti, ancorche la tragedia volvesse in avventure ov'eglino mai non furono impegnati, ad effetto di renderne il soggettopiù verifimile . In fomma oltre la nascosta : intenzione d'un' Epica allegoria , ancora ità

femplice fenso litterale dovrebbe apparirne probabile. Tale pure converrebbe effer la favola, qual potelie trovar credito in ordinario Lettore, qualunque Gane la naturale la morale, o la poetica verità, che l'uomo di maggior penetrazione vi scorga . Satana dopo aver lungamente vagato fulla supersicie, o più esterno confine del mondo, discoprevi al fine un' ampia apertura che conduceva alnevamente creato, descritta come varco degli Angeli in lor messaggi per l'uman gene. re. Il luo federfi full'erlo di quello varco, e l'agguardarne tutta la faccia di natura. che Li s'appresentava recente e fresca in tutte le sue bellezze , e la similitudine che illuttrane la circoftanza, riempiono la mentedel Lettore di tanto forprendenti e gloriole idee, quanto alcun' altra che se ne scorga in tutto il Prema . Egli guarda giù in quella vasta cavità, con occhio ( o come dice Milten nel prime libro ) con lo scorgimento d'un : Angelo . Egli agguarda tutte le meraviglie dell' immenso Anfiteatro, giacenti fra i due Poli del Cielo, e comprende in un fol guardo tutta la creazione. Il suo volo fra varimondi che gli scintillavano da ogni lato, e la particolar descrizione del Sole, son espose con tutta-la-pompa d'una storida immaginazione. Il di lui garbo, la favella, e il portamento nel trasformarfi in un Angelo di luce , fon delineati con maestrevole dilicatezza. Il penfier del Poeta in dirigere Satana al Sole, il quale nella volgar opinione è la più cospicua parte della Greazione, e il collocarvi nel centro un Angelo, fan circo-Sanze nobilmente- immaginate, e tanto più

adateate ad una Poetica probabilità, quanto di ricevuta dottrina faa-i più fagnioi Filofofi, che immaginaroni una intelligenza motrice in ogni orbe; approvata dall' Appollole cho nella Scrittura dicchi aver; vifte un tale Angelo nel Sole. Nella rispolla di quell' Angelo al trasformato-cattivo-fpirito, y'è rutta la Maestà convenevole a superiore natura. La parte dov'ei paria di sè tesso quando su' preclente alla Creazione, è nobilissima in sè e non folamente in dogo proprio, ma necessario appreparse nel Lettore quel che fieggen nel fet.

timo libro: la vidi quando al detto fuo, la massa Informe, il material di questo mondo S'uni: confusion adi fua vece, Il sice fracasso si ristette al cenno, Ebbe la vossa inspirità confini, Finche al cecnolo creator comando

Fuggio l'ofcurità, radiò la luce.

Nella feguente parte della parlata, eglàaddita la terra con tali circoftame, che fanquafi immaginati al Lettore effervi anch' egli prefente.

Mira laggiù quel Globo, il di cui lato Ver qui splende; benche per sol ristesso Della luce che in lui quinci discende;

La terra egli è, quella è dell'uom la fede, E quel lume da un fuo lato, è il fuo giorno: Non devo concludere quelle mie rifellicani ful terzo libro, fenza far particolar cifervazione a quel celebrato lamento di Milton, per cui lo comincia, e che certamentomerita tutte le lodi, benché liccome altrove accennai, poffi il medefimo cfier riguardato più come un aggiugaimento, che como ima parte effenziale. Ilche potrebbe anche: diffi di quella bellifima digrefione dell'ipo: erifa nel medefimo libro.

# SPETTATORE DECIMO

Ret fatie eft pulchra effe Poemate, dulcia

Quei che fanno quanti volumi fiano fta-ti feritti fu i Poemi d'Omero, e di Virgilio, faranno facilmente indulgenti alla lunghezza del mio discorlo sul Milton . Il Paradifo Perduto è riguardate da migliori Giudici, come la maggior produzione, o almeno come la più sublime opera d'ingegnonella noftra lingua; e perciò merita effer presentato al Lettore Inglese nell'intera sua bellezza. Persochè sebben mi son ingegnatodar generale idea delle fue perfezioni e difetti, ne primi fei fogli; parmi effer tenuto scriverne uno particolare a ciascon- libro. I tre primi hanne avuto già il luoco , venghiamo al quarto. Non mi occorre additar a' Lettori le molte bellezze in questo grande Autore, e specialmente nelle descrizioni, e perciò le tralascio, essendo mia intenzione accennar folamente quelle che mi pajono, ole più scelte, o le meno viubili agli ordinari Lettori .. Chiunque sia versato ne' critici dell' Odiffes, delle Iliade, e dell' Eneide, ifa bepiffime che ancorche s'accordino nelle opinioni delle gran bellezze di que' Poemi, ciafeun d'effi ha nondimeno discoperto vari maefirevoli tratti, sfuggiti all' offervazione del sello. Or medelimamente io non dubito chaDE CI MO.

sicuno Scrittore fu quello loggetto appo me. -fia per trovare molte bellezze in Milton da me non offervate. Devo far riffettere ancora. che febbene i più dotti critici differiscono -d' opinione in alcuni principali punti d' un Poema Eroico.; io son mi foso ferupolofamente limitato alle regole da qualunque di loro affegnate all' Epica , ferbandomi alla elibertà di conoscere a mio beneplacito, seco loro e talor differire da tutti quindo parmi la ragione contraria più forte . Pofafiam confiderare, le bellezze del quarto libro in tre capi : fotto al primo fono le pittuese d'oggetto fisso nelle descrizioni di Eden, dei Paradifo, del Boschetto d' Adamo, e fimili. Sotto al fecondo fon le immagini in cui comprendonti le parlate e il portamento de' buoni e de' cattivi Angeli, in ultimo la condotta d' Adamo, e d' Eva che son i principali Attori nel Poema . Nella descrizione del Paradilo il Poeta ha feguito la regola d' - Aristotile con le profusione di tutti gli ornamenti della locuzione e dello file fulle deboli ed inattive parti non fostenute dalla tforza di fentimenti e di caratteri. Quindi offervi il Lettore più floride e più elaborate le espres-. fioni in coteste descrittive parti. Soggiungo in oltre, che sebbene i delineamenti de' Giardi-, ni, de' Fiumi, e degli Arcobaleni, e di simili . Affi oggetti di natura, fon giustamente cenfurati nell'eroice Poema, quando fcorrono a son necessaria lunghezza; la descrizione del - Paradifo farebbe flata difettofa fe il Poeta , non l'avesse minutamente seguita; non lelamente perche quivi è la scena dell'axieSPETTATORE

ne principale, ma perche era necessario darci una idea della felicità donde caddere i no-Ari primi Parenti . La descrizione bellissima à formata full' adombramento che ce ne fa la Santa Scrittura. Tanta ridondanza d'ornamenzi fu fu quefto fito di felicità e d'innocenza versata dalla eluberante immaginazione di Milton: che ad accennarne ogni particolarità non potrebbe venitsene a fine. Non devo lasciare quello capo fenza offervar più oltre , non effervi appena una parlata di Adamo o d'Eva mell' intero Poema , dove i fentimenti e le allufioni non fieno prefi da questa lor deliziosa abitazione; il Lettore, durante il corlo di tutta l'azione , si trova sempre ne' passeggi del Paradifo. In fomma fecondo l'offervar de critici che in quei Poemi dove i Paftori oprano, i pensieri debbono aver sempre in vifta eggetti campellri, postamo noi offervare che i primi nostri parenti perdono di rado quella del lore avventurolo loggiorno, in tutto quel che parlano o fanno: anzi porrebbe ditlene che i loro penfieri fieno fempre imparadifati. Confideriamo adefio le invenzioni nel quarto libro. Satana in prospetto dell' Eden girando lo fguardo, fulle glorie della Creazione, ab. bonda di fentimenti diversi da quei già scoperti nell' Inferno; il luogo gliene ispira più edattati ad effo. Egli riflette ful felice fate. onde cadde, e prorompe in un ragionamento molto patetico con passeggieri rimora della Lea findereli, e con sue proprie accuse: Ma poi confermali nella impenitenza, e nell'attentato di trar l'uomo feco in peccato, e in mileria. Questo conflitto di passioni inforge COR 4 con grandifim arte, come il Proemio della fina allocuzione al Sole, con altrettanta bildanza e grandezza.

O tu che d'eccedente gloria cinto Rel tuo, nel folo tuo Dominio fembri Al Dio di quesso muovo mondo, al cui Aspetto, tutte ascondono le stelle

Asperto, tutte asconaono le stette
11 dileguato lor volto: a te parlo
Ma non con voce anica, e profesisco
Transporto Sela sela del profesisco

Ma non con voce amica, c proferifco
Tuo nome, o Sole, fol fer divit quanto
Ho in odio i Raggi zuoi che rimembranza

"Mi portan da che stato io caddi, e come Più ebe tua sfera glorioso io fui.

· Quelta parlata a mio fenno, è la più riguardevole che venga afcritta a Satana nel · Peema: Il reo spirito procede alle sue discoperte concernenti a' nofiri primi Genitori, e ad informarfi com' ei possa meglio assalirgli. « Il fuo sbalzo al disopra delle mura del Paradifo, il federsi in forma di Mago sull'albero della vita che facendone il centro, torreggiava fu tutti gli altri, il fuo pofatti dipoi fra le mandre degli animali si vagamente rappresentati , lo scherzar intorno alla coppia umana, e il suo successivo prendere differenti forme, a fine d'ascoltarne la conversazione; fono circoffanze d'aggradevole forprefa al Lettore, e divifate con fommo artificio per connettere quella ferie d'avvenimenti , all'impegno de'quali dal Poeta fu polto quefto grande artefice d'inganni. L'idea della trasformazione di Satana in Mergo nell' acrestatsi full'albero della vita, par sommini-, ftra:a da quel tratto nella Iliade, che descrive due Numi polarli in cima ad una quercia in figura d' avoltoj . L'appiattarfi ch' ei fa

Perche Spiran disfida i torti sguardi.

La; conferenza fra Gabriele e Satana abbonda di fentimenti propri all'occasione, e conforme alle persone parlanti... Il vestiristi di terrore quando egli si prepara per la battaglia, è-veramente sublime, e almeno eguale a quella descrizione d'Omeso della discordia tanto celebrata da Longino, o a quella della fama di Virgilio, che son ambedue descritte kopiedi in terra, e con le teste sopra le nuvole. "Mentr'ei così dieva, il rifuspente

Mentr'ei così diceva, il rifulgente Angelico squadron tutto divenne

Corruscante qual fiamma, e a mezza luna

Aguzzo la falange ec.

All incontro Satan, benche commosso; Raccogliendo il vigor grandioso stete E immoto come Generiso Atlante La sua statura al Ciel giungeva, e sopra Il suo Cimier stavu l'orror per piuma.

Devo qui notare che il Milton fa più che spello maestrevol uso d'accennamenti, e alle volte di traduzioni litterali de' maggiori Poeti Greci e Latini. Ma ferbifi ciò per un discorso a parte , perchè non vorrei romper il filo delle mie specolazioni intenzionate per gl'Inglesi Lettori, con riflessioni di solo uso a' Letterati . Conviemmi perd offervar in questo luogo che il terminar della pugna fra-Gabriele e Satana all' apparizione delle bi. lancie d'oro suspese in Cielo , è un miglioramento dell'invenzione d'Omero, il quale dice che innanzi al combattimento d' Ettore con Achille , Giove ne bilanciò l'evento . Virgilio prima del decisivo duello deferive Giove far l' iftesto per Turno ed Tomo II. D

SPETTATORE. Fnea . Milton feguendo amendue fa fervire questa Poetica circoftanza non folamente , com effi, per un ingegnoso abbellimento, ma per un utile artificio al convenevole profeguimento del Poema, e per impedir la pugna già imminente fra i due Guerrieri . Poffiamo in oltre aggiungervi effer Milton più giustificato in simil passo, dalla medesima nobil allegoria nella Santa Scrittura, dove un reo Principe poche ore avanti ch'ei fosse assalito e ucciso. dicesi estere stato posto in bilancia, e trovato manchevole. Facciali qui attenzione, in quanro alle immaginazioni ideali , allo fcorrer d' Uriel fopra un raggio del Sole già a terra , il divisamento del Poeta in farlo riascendere per lo fteffo al Sole, ilche potrebbe effere flato di qualche vaghezza in altri di minor poerica fantalia, ma fembra molto inferiore all ingegno di Milton . La descrizione dell'Ofte c'armati Angeli che di notte fa la ronda in

Ei diffe. E fuor guido fue radianti schiere Che la Luna abbagliar.

Paradifo , è ben d'altro fpirito

E il racconto fatto da primi mostri parenti, degl'inni che solena sentirii cantare nelle lor marcie di mezza notte, è ugusimente divino, e d'inespressibile rattenimento alla immaginazione. Dobbiamo alla sine consistera i e azioni di Adamo e d'Eva nel quarto libro: la descrizione loro al primo apparir che secero a stan, è d'eccellenti colori che a ragione traggono l'Angelo caduto a vagheggiarii, cen tutto quello slupore e, que moti d'invidia in chi viene rappresentato.

DECIMO. Due d'affai più nobile eretto garbo E grandi : erette al par de Numi, e adorne D'onor natio sembravano in lor nuda Maeftade i Signori effer di tutto, Degni del grado, perchè in lor Divino Sembiante rifplendean l'immagin bella Del fatter gloriofo, e veritate, E fenno, e fantità severa e pura Severa st; ma collocata in vera Libertà filial . Ed ella per dolcezza e per foave Grazia attrattiva : Ei per fervir fol Dio , Ella a servir pur Dio, main lui. Sua fronte Spaziofa, e il sublime occhio il dichiarono Affoluto al comando : Inanellati Dalla Pronte al confin del collo scendono Di color di Giacinto i suoi capelli Con folti ricci ; e come ad uom conviene

A spanderst non van lotte le spalle Ella a guis a' un vel, porta le vagbe Ella a guis a' un vel, porta le vagbe Sue chome d'or sin allo snello sianco Sciolte, che in vicci vezzosersi ondeggiano. Passava in nuda le belle membra, Senza evistar d'Angel o Dio, la vissa, perche il male era ignoto a' lor pensseri. Tenendos per mano la più amante Copsia che sossi post, avent e mano in più amante de sossi e de sossi e en est e empo in poi.

Stretta in dolci amorofi abbracciamenti.
Sublime firitto di Poefia anima poi gli fuffeguenti, dov'eglino fon deferitti federifi (n')
fio:ito margine di un fonte, cui d'intorno pafevano alla rinfufa vari animali, il colloquio
de primi amanti deriva dalla fincertà, e dall'a
affetto, l'efpreffioni reciproche fon tutto fervore, ma nel tempo illeflo tutte verità, fono
ia fomma amoreggi di Paradifo.

D 2

SPETTATORE Adamo intanto, l'Uom primiero -Sola compagna e Jola a me più cara Parte di tutte -Ma lodiam sempre il Facitor superno E decantiam la fua bontà, feguendo Nofiro lavor deliziofo, quefte In potar piante germolianti, e quelli In collivar, vagbi ederofi fiori: Grato lavor! ma fe penofo ancora Ei foffe ; teco pur dolce faria . Ed Eva si rispose. O tu per cui E di cui son formata, di sua carne Pur carne, e di cui senza, a fin nessuno Io son. Mia guida e capo; è giufto e rette Quel che dicesti; perche in ver dobbiamo Tutte al supremo Facitor le lodi E in ceni di ringraziamenti. Io deggio Principalmente farlo pei, che godo La miglior parte di si bella forte, Godendo te che preeminente fei Per tante doti fingolari, intanto Che altrove tu non puoi trovarti un' altra Simil compagna .

La rimanente parte della parlata d' Eva , ovi illa racconta i primi effetti di sè, della sua crezione, e come su condotta ad Adamo, è un tratto, a mio senno, di parti bellezza a qualunque altro sì nel Militon, sì forse ancora in qualunque gran Paeta. Queste accennate parti sono tutte elaborate con si bell'atte; che debbono piacere al più dilicato Lettore; e non offendere il giù direccontra con si possibilità della configuratione della configurati

fevero.

Io mi ricordo spesso primo io mi svegliai .

Un Poeta meno giudicioso e meno inventore,

BECIMO.

tore . avrebbe trovato grandiffima diffico!tà ad invigorire queste affettuole parti del Poe ma , con fentimenti propri allo stato d' innocenza , a descrivere il fervor dell'amore , e il professarlo a vicenda senza artificio od iperbole , a far che l'uomo dicesse le più accarezzanti cole fenza scendere dalla sua na. tural dignità, e che la donna le accoglielle fenza scemar punto la modestia del suo carattere, e in fomma a rendersi confacevoli le prerogative del senno, e della bellezza, che l'uno faccia apparire l'altre in propris forza e lutinga. La reciproca subordinazion: d' ambo i feffi , è a meraviglia. fostenuta in tutta l'opra , e particolarmente nella fopram. mentovata parlata d' Eva , e nella conclusione della medefima.

La nostra universal madre sì disse, E con guardo gentil di conjugale Irreprensibili attrativa, e mite

Refa, chinoffi a mezzo abbracciamente Verfo del primo Padre, e il nudo e colmo Suo bianco petto incontrò l'altro, fotto L'oro ondeggiante delle treccie fciolte: Ei nel diletto di si gran bellezza Udi si dolci e al amili lufingbe

Superiormente con amor ferrife.

Il Poeta-aggiunse che. Satana torse addietro lo sguardo per invidia alla visita di canta felicità... Son più di offervarsi in altralume i primi nostri Parenti ne' ragionamenti a sera, pieni di gradite immagini e convenevoli a lor condizione o caratteri. Il discorrer d'. Eva particolarmente è testuto di si dolci e naturali espressioni, che non può esse rabbassanza ammirato. Finirò le Rifles. JPETTATORE.
ficai su questo libro col maestrevole passaggio,
del Poeta alla loro adorazione della sera.

Alla magione ombrola
Ambo giunti così fermanfi, ed ambo
Rivolgonfi, e al fereno, umili adorano
Quel Dio che fe l'aria la terra e il Ciclo ».
Il rifplendente globo della Luna
Da ler vedato e lo fiellato Polo.
Tu fefti ancor la notte, Omipotente
Facioro, e tu il giorna.

La maggior parte dei moderni Poeti Epiciimitando gli antichi, cominciano una pariata, fenza accennar prima che la perfona diceffe così, e così, ma ficcome è facile imitargli nell'omifione di due o tre parole; così civuol giudizio in farlo di tal maniera, che le non fano neceffarie, affinche la pariata fenza loro naturalmente cominci, ve n'è un belliffi, mo efempio accennato nei vigefimo terzo. capitolo di Longino in Omero.

## SPETTATORE UNDECIMO.

--- Major rerum mihi nascitur erde . Virg.

I L precedente libro ne informò in qual maniera lo fipirito reo tentafie. Eva dormente, ifipirandole penífici di vanità, d'orgoglio, e d'ambizione. L'Autore che moltra
grand' arte, per tutto il Peema nel prepatarne i Lettori ai divesti incidenti, fonda
fulla circoffanza fopraccennata, la prima
parte del libro quinto. Adamo rifvegliandofi, fcorge in volto ad Eva ancos logita,
un infolito difordine. La pofura nella quale ei riguarda, è defesitta con infuperabil;

UNDECIMO.

cenerezza; Le sommelle parole ond'egli la de. sta son le più dolci che fosser mai bisbigliace

all'orecchio d'un'amante.

Quindi con più flupor trova dermente Eva con trecce sparfe e gote accese. Apparenze di torbido ripofo. Indi a lato di lei, levando alquanto Se su il cubito suo: pendea sovr'essa Innamorato con foavi fguardi D' amor cordiale, e riguardava quella Belta che grazie irradia, o vegli, o dormi, Particolari: indi con molle voce. Come di Flora in Sen Zeffiro Spira, Toccandole gentilments la mano, Le susurre: su svegliati mia bella, Mia Sposa, ultimo mio trovato bene, Ultimo e a me dono miglior del Cielo, Sempre più care, e nuovo mio diletto, Swegliati, perche già Splende il mattino; E fresco il campo ne richiama: il meglio Or ne perdiam , quand offervar fi puote Qual le culte da noi tiante germogliono, B al boschetto de Cedri i fiori spuntino, Qual goccioli la mirra e il balfamino, Come natura i suoi color dipinga , E come l'Ape foura i fior fi post E ne Sugga la liquida dolcezza. Si bisbigliando, rifuegliolla, ed effa Sbigottiti in Adam gli occhi rivolfe, E firingendolo al fen, così gli diffe: O folo in cui tutt'i penfier miei trov mo

La lor tranquillità, mia gloria, e mia Perfezion, lieta il tuo volto io miro E il. ritornato bel mattin ; -

Non posto lasciar d'offervare che Milton ne' ragionamenti d' Adamo con Eva, ebbe D

SO SPETTATORE.

fovente in vista la cantica, piena dello spirito sublime della Poesa Orientale, e molto spessiono non diffimile a quello che incontriamo in Omero, comunemente collocato vicino al secolo di Salomone. Parmi non escerei dubbio che il Poera nella precedente parlata, fi ricordasse di due passi in una simileoccassone, e ripieni dell'iffesse piacevoli immagni di natura.

Il mio antica.

Il mio amico m'ha fatto motto, em'ha detto, levati amica mia, bella mia, e vientene.

Perciocchè ecco il verno, ; passati tempo delle gran piogge è muiato, ed è andato via. I foris freggono nella terra, il tempo del cantare è gianto, e s'ode la voce della Totrerella nella nostra contrada. Il sico rigermoglia, e le Visis sovite olezzano: levati, amica mia, bella mia, e vientene.

mia, e vieniene. Vieni, amicomio, ufciamo a campi, peffiam la notie nelle ville. Leviamo: la mattina perandare alle Vigne, vergiano fe la Vite è-fiorita, fe Pagrefio fpunia, fe i melagrani ban,

no mese le bucce :

Il suo preferire il Giardino d'Eden a quella

Il sapiente Re flette a diporto

Con la sua vaga egizia sposa, mostra che; il Poeta ebbe nella mente quelladeliziosa scena.

Il fonno d' Eva è ripieno di quegli altri corcetti produttori d'orgoglio, onde ne vien detto il Diavolo tentaffe ipirarla. Di tal genere è quella parte dove ella s'immagina effere (vegliata da Adamo ne feguenti belliff mi veri.

Eva, perché dormi? Or è il tempo. E pia. UNDECIMO.

B pincevole e fresco, e taciturno,.

Eccetto fal deve il filenzio cede
Al delce Augello che di noste canta
E che svegiiato or modula su i rami
Le dolcissime sue note amorose.

Piena nell'orbe suo regna or luna
B con lune più grato in mostra espone
Ombregiata la faccia delle cose.

Ma in van, senon si mira. Il Ciel che veglia.
Con tutti gli occhi suo, chi mai riguar a.
Se non-te, di natura almo desso all'aspeno di cui tutte giosicono
Le cose dalla tua beltà rapite
Pur sempre a vagbeggiarri!

Un Poeta poco giudiziolo avrebbe fil o parlar Adamo per tutta l'opera con tai feneimenti . Ma l'adulazione e la falsità ron erano le lufinghe dell' Adamo di Milton, . è. convenevole ad Eva nello stato d'innocenza , fuor che in un fogno intrufo per corromperne l'immaginativa . Altri vani sentimenti dell'istessa sorta nella relazione del fuo fogno faran chiari ad ogni Lettore. Ancorche la cataftrofe del Poema fia con bell' arte prelagita in quella occasione ; le particolarità d'effac fono ombreggiate con tal maestria , che non anticipano la Storia sulseguente nel libro nono . Aggiugnerò solamente che nonoftante effer la visione medefima fondata fulla verità ; le circoftanze len ripiene della firavaganza e sconvenevolezia naturali ad un fogno . Adamo col fuperica carattere di fapienza, iftrufice e confola E a. in tale occasione.

Ei così inanimò la bella sposa Che rincorossi ben, ma chetamente 81 S PETTATORE Da'begli occhi cader lafciò due pure: Lagrimette gentili, e rafciugolle Ca'fuoi capelli: ed altre due preziofe Stille già pronte al guscio cristallino, Egli, pria di cader, sugge co'baci, Suggete come graziosi segni

Di bel rimorfe e pio terror d' effefa . L'Inno mattutino è scritto in imitazioned'uno di quei Salmi dove ne trasporti di grat'sudine e laude, il Salmilla chiama non folamente gli Angeli; ma le parti più cospicuedell'innanimata Greaz one ad unitamente feco. estollere il comune Creatore. Invocazioni di tal natura riempono la mente con idee gloriose dell'Opere di Dio , ed eccitano quell' Entufialmo divino , tanto naturale alla devozione : ma le l'invocare le inanimate parti, di natura , è in ogni tempo una convenevole forta d'adorazione, lo fu in particolarmaniera a nostri primi parenti, avendo eglino fresca, in, mente la nuova creazione, e non, avendo ancor veduto le diverse dispenfazioni della providenza, nè conleguentemente abili ad informatii di que' vari loggetti di, lode propri a femminiftrar materia alla devozione della posterità. Non m'è d'uopo. offervare il bel Poerico ipirito animante tutto quell' Inno , ne la fantità di quella rifoluzione che conclude.

Avendo, io già mentovato, le parlate affegnate alle perione in questo Poema, procedo alla deferizione di Rafaele. La sua partenza, dat cospetto del Trono, e la sua suga fra i corì degli Angeli, son vagamente immagina, te. Miston che tutto riempie il suo Poema, di citcostanze supende e sorprendenti, descri-

UNDECIMO. ve ancor la porta del Ciele aprirfi da se ftella all' approfimati dell' Angelo. -

Finch' egli giunse alla sublime porta Del Ciel, fer'ala al meffaggier weloce . Ella da se , Spalancafi girando Soura Cardini d'or, qual con divine

Lavor , fella l' Artefice Jourano .

Ivi pare che il Poeta avesse l'occhio adue o tre paffi nel decimo ottavo della lliade, e particolarmente dove parlandoli di Vulcano dicesi che avesse fatto venti tripodi , su ruote d'oro , onde all'occasione potessero andare di per sè steffi all'affemblea degli Dei, e quindi non effendo più d'ulo, ritornariene ancora. Scaligero fi burla d'Omero molto feveramente in questo articolo, e Madama Dacier lo difende . Non intraprenderd decidere le in questa particolarità d'Omero il miracoloso non perda di vista il verisimile . Lo stupendo lavoro però delle porte di Milton con essendo tanto straordinario quanto quello de' Tripodi, fon persuaso ch'ei non l'avriamentovato fenza il fostegno d'un passo nella Scrittura, di ruote in Cielo che han vita ; moto e arresto in se flesse una coi Cherubini ch' elleno accompagnavano. Nè ciò ammette dubbio perchè nel seguente libro descriveti il carro del Meffia con ruote viventi, fecondo la visione d' Ezechiele .

- imperuoso. Esco avanzar, con procellofo rombo Della paterna deitade il Carra Folgoreggiando folte famme intorno; Ruote entro a ruote, non tirate movono. Infito Spirto il porta -

### 84 SPETTATOR B

Non dubito punto che Boisù e i due Dabiers vindicatori d'ogni paffo cenfurato in Omero con qualche raffomiglianza a quei della. Santa Scrittura, fe ci aveffer penfato avrian con molto piacere, confrontato, i Tripodi di Vulcapo con le ruote d'Ezechiele.

La dicesa di Rafaele, interra, e l'assura figura, son rappresentate con vivissimi colori. Molti Poeti Frances, Italiani ed Inaglesi han dato libertà alle loro idee nella decirzione degli Angeli, ma nea me ne soviene alcuna sì ragamente fatta, e tanto conforme a quelle della Santa Scrittura come questa in Milton. Dopo averlo rappresentato, in tutte le sue celesti piume. e fatto scendor una circostanza affatto nuova ed immaginata con la maggior forza della fantasi.

Come il Figlio di Maja, ei flette, e scosse. Le piume che riempir largo d'intorno

Lo Spazio di dolcissima fragranza.

L'accoglienza di Rafaele fra gli Angelicoftodi; il fuo paffar per tutta quella fragranza; la fua diffante apparizione ad Adano, han tutte le grazie della Poefia. Vien dipoi una deforizione particolare d'Eva nelle fue domefliche occupazioni.

5) dicendo, sollecisa ne guardi 5' affetta, intenta in ospital pensieri A qual far dee più dilicata scelta B n qual ordin disporla, onde non sieno I sepori consusto male uniti:

Ma l'un gusto appo l'altro unendo in grata Varietà, scorre di selo in stelo A coglier quanto mai,

Ancorche di quella ed altre parti dell'

islesso libro, il soggetto sia solamente l'economia della nostra progenitrice, elleno soupur abbellite di tante piacevoli immagini, si vive espressioni, che meritano esser considerate come della non minor vaghezza in quest' opera divua.

La naturale maessa di Adamo, e nell'istesso, tempo, il suo rispertolo comportamento verso l'essenza superiore che si degad d'esse seco a convito, il solenne saluto dell'Angelo alla madre dell'. Uman Genere, e il ministerio d'Eva alla mensa sono circostanze me.

ritevoli d'ammirazione.

Il tratto di Rafaele è intieramente convenevole alla dignità della fua natura , e quel carattere d'uno spirito sociale, in cui l' Autore con tanto giudizio l'introduce . Avea ricevuto istruzioni di conversar amichevolmente. Adamo e d'avvertirlo del nemico che macchinava la fua distruzione : e sì, vien rappresentato sedersi a tavola con Adamo, e mangiar de'frutti del Paradiso . L'occasione naturalmente lo conduce al ragionamento del-cibo degli Angeli . Entrato egli così a discorso con, l'uomo sovra soggetti più indiffe-, renti, l'avvertifce di quella ubbidienza, e ne fa un natural paffaggio all'Istoria di quello Angelo reo, mpiegato ad ingannare i nodri pr mi Parenti.

Se: avessi nel primo foglio su Milton seguito il metoda di:Monsieur Bassu, aveta: datata l'azione del Paradilo Perduyodal principio, della parlata di Rassele, in questo libro ; perch'egli suppone l'azione dell'Encidecominciar, nel secondo. Averi pottuo allegate molte ragioni dell'aver io tratta l'azione:

deit'

SPETTATORE

dell' Eneide piuttofto dal fuo immediato principio nel primo libro, che dal suo remotoprincipio nel secondo, e mostrar anche perchè confidere l'incendio di Troja come Epifodio, secondo la comune accettazione di tal nome. Ma farebbe flata a mio fenno, una fecca o non piacevole critica, e forle superflua per chi avesse letto il mio primo foglio, on. de non curo più in ciò diffondermi . Ma siasi qualunque delle opinioni la vera , l'unità dell'azione di Milton è confervata fecondo. o l'una o l'altra ; o si consideri la caduta. dell'uomo nell'immediato principio, come procedente dalle risoluzioni prese nel consiglio infernale . o nel più remoto principio come derivata dalla prima rivolta degli Angeli nel Celo . L'occasione assegnata da Mil ton a quella ribellione è fondata fovra indizi nella Santa Scrittura , e fu l'opinione d'al. cuni grandi Autori , e perciò la più propria. che il Poeta potesse scegliere .

La rivolta pel Cielo è descritta con gran forza d'indignazione , e maestrevole varietà di circostanze . Al dotto Lettore apporterà diletto l'imitazione d'Omero, nell'ultimo de'

teguenti verfi :

mennero elfine
A' confini del Nort: e Satam giunje
Alla sua Regal Sede. In sulla cima
Di gran mente che spirade alto da lunge
Qual monte alzato spora un altro monte
Con Torri e con piramidi tagliate
Da Cave di Diamanti, e Roccie d'oro.
Era del gran Lucifero il Palazzo;
(Chiama coi nel Dialetto Umano
Quella volla Bruttura)

Qme-

UNDECIMO.

Omero fa menzione che persone, e cole » ch'ei ci noma , fon nella lingua degli Dei chiamate con nomi differenti da quelli onde fi chiamano nella lingua degli nomini. Mil. ton l'imita col folito giudizio in questo particolar luogo, dov? egli ha similmente l'autorità della Santa Scrittura per giuffificarfi . La parte d'Abdiele folo spirito che in quell' Ofte infinita d'Angeli confervo la fedeltà al. fuo Fattore , ci efibifce una nobil morale di religiola fingolarità. Lo zelo del Serafino prerrompe in convenevole ardenza, di fentimenti e d'espressioni : e il carattere datoci di lui, dinota quel generolo (corno ed intrepidezza che accompagnano la virtù eroica . L'intenzion dell'Autore era in ciò fenza dubbio. quella d'un elempio a chi vive fra l'Uman. genere, nel fuo presente stato di depravazione e corrutela.

#### SPETTATORE DUODECIMO

- Vocat in certamina Divo. Virg.

Cocci al festo libro del Paradio Parduto, nel quale il Poeta descrive la bactaglia degli Angeli, avendo egli elevato l' apectazione del Lettore, e preparatolo-per essi in diversi passi nel libri precedenti. Tralaciai citar que' passi nelle mie osservazioni su i primi libri, riservandogli espressamente a questo, il cui seggetto diede nascita a quelli. L'immaginativa dell' Autore era tanto infiammata da tal magnista sena d'azione, che ovunque ne parla s'innalza s'è possibile sovra se stesso. Come dove sa menzione di Satana nel principio del Poema,

L'Onnipotenza L'Onnipotenza L'Onnipotenza L'Englisso a copi ng più tra fiamme ardenzi Fasor dell' etereo Ciel con [pavento]a Raima e combuficin, giù nell' orrenda Perdizione frespondata quivi Persbi avvolto in catene adamentine Ed in foco penal, fregioro-aves[]a volto esi fidar l'Onnipotente vall'aveni Ve ne lono ancora divetti nobil' indizi nella conferenza infernale.

O Prence, o Capitan di più scettrate.
Potenze, o ta che sotto a tua condotta.
Quidassi in guerra i Serasin schierati.

E pur troppo to veggio ...

E pur troppo compiango il crado evenesche con sevver fon fiera, e con turpe:
Disfatta, il Ciel perder ne fece, e tutta:
Que-

Quefta poffente ofte si baffo pofe. In diffrazione erribile.

..... Ma vedi! L' irato vincitor già richiamati Ha i suoi d'inseguimento e di vendetta: Minifiri , indietro , alle colefi porte ; La procellosa appresso noi scagliata. Grandin fulfurea , diffipata omai , Dimeffo ba l'igneo tempeftofo flutto. Accorditor del precipizio nostro; E il tuon di rubicondi lampi e rabbia:

Impetuofa alato , forfe tutte. Vuote-d'ogni faetta ba fue faretre. B cefla omai rumoreggiar d'intorno

Gin per lo vafo flerminato abiffo. Si trovano molte altre immagini sublimi sul medefimo foggetto, sì nel primo libro, e sì nel fecondo.

Che dunque fu quando fuggiamo a furia. Infeguiti e percoffi dal penofo Tuonar de' Cieli, e supplicammo il fondo. Abbifo a ricoprirne? Questo Inferno

Da quei colpi un refugio allor ne parve In fomma il Poeta non mentova maiquesta battaglia , se non con immagini di grandezza , e terrore , convenevoli al foggetto. Fra diversi altri non posso aftenermi dal ripertar quel paffo, deve- la potenza deferitta prefiedere ful Caos , parla nel terzo libro .

Così Satana, il vecchio Anarca a lui Con parlar rotto ed incomposta faccia Ji rispose: Straniero io ti conosco, Tu fei quell' Angel condottier poffente, Che dianzi contro al Re del ciel fe teffa ,. Ancerche rovesciate, le vidi e inteff :

sa SPETRATOR B
poiche in numerofa ofte in filenzio
Ron juggio per lo fpaventate fondo
Con ruima a ruina agglunta, e rotta
A rotta, e confusion peggio confusa:
B le porte del Ciel vorsaron suori
Millioni di squadre vitteriose
Inscentrici.

Richiedeafi gran fertilità d' invenzione, eforza d'immaginativa, a riempire questa battaglia con circostanze proprie ad elevare, e sbigottire la mente del Lettore, non che grand' efattezza di g'udizio, ad evitar ogni: cesa che potesse apparir leggiera o triviale. Quelli che esaminano Omero sono sorpresi di trovare le battaglie sempre alzara l'una fovra l'altra . ed aumentarfi in orrore fin alla conclusione della Iliade. Il conflitto degli Angeli in Milton è lavorato con fimil. bellezza. S'introduce con segni d'ira convenevoli ad Onnipotenza provocata. Il primo combattimento è continuato fotto una volta. di fuoco , cagionata da volanti innumerabili dardi e ftrali ardenti scagliati da i dueeferciti. Il fecondo affolto è ancor più terribile per que' tuoni artificiali, che fembra. no render dubbiofa la vittoria, e produrre una forta di costernazione anche negli Angeli buoni , questo è seguito dello sradicar delle montagne . e promontori : finche vien fuora alla fine il Messia in pienezza di maestà e terrore. La pompa della di lui apparenza tra i Rugiti de'tuoni, i Baleni de'lampi, e lo strepito delle Ruote del carro, vien descritta co" più sublimi voli dell'immaginazione umana.

Non v' è cola ne' combattimenti del pri-

BUODECIMO.

mo ed ultimo giorno, che non paja naturale, e molto convenevole alle idee che dalla più parte de' Lettori si concepirebbero d'un con-

flitto fra due elerciti d'Angeli.

La battaglia, del secondo giorno è atta a sorprender l'immaginativa d'un Lettore, non elevata e qualificata a tal descrizione dalla lettura degli antichi Poeti , e particolarmente d' Omero. Fu invero un concerto molto ardito nel nostro Autore . l'ascrivere il primo uso dell'artiglieria agli Angeli ribellan. ti. Ma. ficcome un' invenzione si perniciofa può ben supporsi derivata da tali Autori . così entra molto convenevolmente ne' penfieri, di quell' eliftenza descritta per tutto aspirante alla maestà del suo Fattore . Tai macchine eran i foli istrumenti ch' egli poteva ufare ad imitar que tuoni che in ogni Poelia o facra o profana, rappresentanti per armi dell' Onnipotente . Lo fveller i Montinon era un' immagine affatto sì ardita che la. precedente . Siamo in qualche maniera preparati a tal accidente dalla descrizione del. la guerra de' Giganti , la quale si trova ne. gli antichi Poeti . Quel che refe pur quella circostanza più propria all' uso del Pueta è l' opinione di molti ucmini letterati , che la favola della guerra de' Giganti tanto famofa. nell' antichità , e che diede moto alla più sublime descrizione nelle Opere d' Esiodo, foffe un'allegoria fondata full'ifteffa tra. dizione d' un conflitto fra i buoni e cattivi-Angeli.

Vale forse la pena osservare con quanto, giudizio il Milton in questa narrativa schivi ogni: cosa falsa e frivola nelle descrizioni,

q۴,۰

SPETTATOR'E

de' Poeti Latini, e Greci, e pur anche superi ogni nobil indizio datogliene dalle opere lero fopra questo soggetto. Omero in quel paffo celebrato da Longino per la sublimità, e che Virgilio e Ovidio copiarono, narra che i Giganti gettarono il Monte Offa full' Olimpo , e il Pelione full' Offa . Ag. giugne un epiteto a Pelione ( eir vieukler ) che aumenta molto l' idee col presentar al.' immaginazione del Lettore tutt' i Boschi crescenti sovi' effa . V' è in oltre gran bellezza nel diflinguere per nome quelle tre offervabili Montagne , sì note a' Greci . Quest' ultima è una bellezza che la fcena della guerra nel Milton non poteva fomministrargli . Claudiano nel suo frammento so. pra la guerra de' Giganti, dà largo campo a quella stravaganza di fantasia naturale a lui. Egli ne dice che i Giganti svelsero-Ilole-intiere, e le gettarone contro agli Dei . Ne descrive uno in particolare impugnar, e scagliar Lenno al Cielo , con tutta la Pucina di Vulcano nel mezzo di essa. Un altro svelle il Monte Ida col Fiume Enipeo, il quale ne correva già per li lati ; ma il Poe. ta non contento di descriverlo con la Montagna fugli omeri , dice che il Fiume (cor. reagli giù per il tergo . Ad ogni giudiziolo Lettore , è visibil che tali concetti abbiano più del burlesco che del sublime ; che procedano da una immaginazione luffureggiante., ediano alla mente più trattenimento che me, raviglia. Milton fe scelta d'ogni sublimità in questi diversi passi , e compose la seguente grand immagine .

e-fin dal fondo

scolle

DUODECIMO.

Scosse e crollate pria , sxellon le fisse Montagne con lor balze , acque e joreste , Cui dan di piglio per lor irte cime

E-revesciate alto per man le portano. Abbiamo tutta la maesta d'Omero in questa corta descrizione, imbellira dall'immaginativa di Glaudiano, senza le sue pueri-

lità .

Non m'è d'uopo indicare la deferizione degli Angeli caduti, veder i promontori pendere lopra la cesta in una maniera così terribile con le altre innumerabili bellezze in questo libro, tanto cospicue, che non possono celarsi all'osservatione del più ordinario

Lettore .

Vi fono in vero tanti e tanto maravigliofi retatti di Poefa in questo libro, e tal varietà di sublimi idee, che non farebbe fato possibile dar luogo loro ne'limiti di questo foglio, oltre il già offervatone dal Conte di Roscommon al fine del trattato fulle traduzioni ceotiche: a cui rimetto il Lettore per alcuni de'maestrevoli tratti nel sesso del Paradiso Perduto, a mocorchè ve ne siano molti altri non osservati da quel nobil Autore.

Nonostante il sublime ingegno che possedea Milton, egli in questo libro trasse ogni assistenza dagli antichi Poeti. La spada di Michele che sa tanta strage fragli Angelirei, gli su data, come ci vien detto, totta dell'

armeria di Dio.

— Ma il Brando
Dell'armoria di Dio, dato a Michele
Temprato è sè, che nè durezza o taglio
Refisser puote al suo fendente acuto:
Di

3 PETTATORE Di Satana inconisò questo la spada Che a sender d'alto suriosa casa, La divide.

Questo passo è una copia di quello in Virgilio , dove il Poeta narra , che la spada d' Enea presentatagli da una Deità . spezzò quella di Turno opera di fucina mortale . Essendo la morale in questo luogo divina può ancor offervarsi , che il prefentare ad un uomo favorito dal Cielo tal arma allegorica fia molto conforme all'antica orientale maniera di pensare. Non solo Omero ne sauso, ma fi trova pur l'Eroe Ebraico nel libro de Maccabei combattente valorofo nelle battaglie per il Popolo eletto con tanta gloria e fuccesso, ricever nel sogno una spada dalla mano del Profeta Geremia . Il seguente pasfo , dove Satana descrivesi ferito dalla spade di Michele è immaginazione d'Omero. - il Brando

Tacliente afro così passogli sopra Con discontinua laterat ferita i Ma la non guari divissis imai Sossanza eterca faldas; Dal taglio Un fanguisso picciò nettrareo umore, Qual di spirti celesti, onde macchiata E'armatura restò.

Omero nell'illetta maniera ci narra che quando Diomede feri gli Dei ; focrrellene dalle piaghe un licor o pura forta di fangue, mon generato da cibo mortale; è che febben la pena fu eftremamente grande; la ferita preflo n confolidaffe, e li guariffe in quelle effienze invefite d'immortaità.

Non dubito che Milton nella descrizione del furioso Moloc suggente dalla battaglia,



DUODECIMO:

ed urlante per la ferita ricevuta, avelle l'o: chio a Marte nella Iliade ; il quale rap; refentali ferito ririrarli dal conflitto, e far grido più firepitolo che quello d'un' intiero elercito al cominciar l'affalto. Aggiugne Omero che i Greci, e i Trojani impiegati in un generale combattimento, furon d'ambe le parti spaventati dal grido della ferita deità. Offervi facilmente il Lettore come Milton ritiene tutto l'orrore di questa immagine feaza cader nella parte ridicolofa.

- Dove lo Squadron possente Di Gabriel combatte e con feroci Insegne penetrato ha le profonde Leggioni di Meloc, Re furiofo, Che tofto lo disfida , e lo minaccia Trascinarlo del juo Carro alle ruote, Ne raffrena la sua bestemmiatrice Lingua dal Santo unico in Ciel : ma tofto Fello in mezzo dall'omero alle rene Con braccia abbandonate in doglia firana Fuggi mugghiando. -

Miston rileva altresì la descrizione in que-· flo libro con molte immagini prese dalle parti poetiche della Santa Scrittura . Il Carro del Messia, come ho già osservato si forma fopra una visione d'Ezechiele, che secondo l'offervar di Grozio ha molto dello spirito d'Omero nelle parti poetiche della Profezia.

I seguenti versi in quella gloriosa commissione data al Messia d'estirpare l'osle degli Angeli ribelli, son tratti da un passo sublime ne' Salmi .

- va tu dunque Potentissimo in tuo poter paterno,

'90 SPETTATOR E Alcendi il Carro mie, guida te rapide Ruote che fan dei Ciel croller la base, Trai tutta la mia guerra, ituonie l'arco, Cingi pur l'armi nostre Ompotemi, Cingi la spada al poderose fianco.

Scoprità chi legge diversi tratti altrove di

Non v'è dubbio che Milton avesse infervorata l'immaginazione col combattimente degli Dei in Omero', avanti d' effer egli entrato nella battaglia degli Angeli. Omero vi rappresenta una scena d'Uomini , d'Eroi, e di Numi mescolati nel conflitto. Marte anima i contendenti eferciti, ed estolle la voce in tal modo, che sia distintamente sentita fra tutte le grida e confusioni del combattimento . Gove nel punto istesso tuona sopra le telle; mentre Nettuno leva tale tempesta, che l'intiero campo di battaglia, e tutte le Montagne d'intorno furono scosse . Il Poeta narra che Plutone stesso, la di cui abitazione era nel centro della terra . fu tanto atterrito dalla scossa, che balzò dal trono. Omero dipoi descrive Vulcano versar una Procella di fuoco sul Fiume Xanto, e M nerva gettar una Roccia a Marte il qual ricopriva cento rubbia di

Siccome Onero introduce nella batraglia degli Dei ogni cofa grande e terribile in natura, così Milton riempie il conflitto de' buoni e rei Angeli con fimili circoftanze d'orrore. Il grido degli eferciti e lo ftrepito de' Carri di Bronzo, il lanciare Scogli e Montagne, il terremoto, il fuoco, fon tutti impiegati ad elevar l'immaginativa del

terra.

Let-

'D U O D E C'I M'O. 97

Lettore, e dargli un' idea convenevole d'un'
azione così grande. Con quanta arte rapprefenta il Poeta tutto il corpo della terra tremar anche avanti l'effer creata.

Tutto il Ciel rimbombo: Se v'era allera

La terra; fi scuotea tutta dal centro. Chie 'sublimità e giudizio si scuopre nel descriver dappoi tutto il Gielo tremar setto le raote del Carro del Messia, eccetto il Trono di Dio?

\_\_\_ Il fisso Empireo

Sotto alle ruote frammeggianti tutto Crollò fuor che di Dio l'eccello Trono.

'Nonoflance che il Mefia apparifca veflito di tanto terrore e maestà, il Poeta trova mezzi a farne concepir a chi legge un'idea più alta di quella ch'ei fosse capace di descrivere.

Pur non dalla metà di sua gran possa il Vincitor si mostra; i tuoni suoi Represse che distrugger no, ma suori Sterminarli dal Ciel tutti sol volle.

In fomma l'ingegno di Milton tanto grade in sè fleffo, etanto invigorito da tutti gli
ajuti dell' erudizione, "moltrafi in questo libro affatto eguale al loggetto, il quale fu alcerto il più fublime che potesse entrar ne'
penseri d'un Poeta. Siccome egli era versato in tutte le arti capaci di toccar la mente, così sapeva esser d'uopo sprnirla con certi intervalli di rilaso: Per lo che, volle con
molta scienza intesservi diverse parlate, rissessioni, similitudini e tali ajuti, a diversificare la narrativa, e sollevare l'attenzione
del Lettore, affinchè potesse rivorar fresco
all' zione grande; e per tal contrasso
Tomp II.

2 d'im-

98 SPETTATORE d'immagini trar diletto vi vissimodalle più nobil parti della descrizione.

#### SPETTATORE DECIMOTERZO.

Ut bis exordia primis
Omnia & ipfe tener Mundi concreverit orbis,
Tum durare folum & descludere Nerea ponto
Caperit, & verum paullatim sumere sormas.

L Ongino offerva potervi effere una fubli-mità in quei fentimenti dove non è paffiore alcuna , e allega Efempi d' Autori antichi per fostenere questa opinione . Il Pate. tico, come dice quel gran Gritico, può animare e infiammare il sublime, ma non è essenziale ad esto . Parimente , come egli ancor nota, vediam fovente quelli ch'eccedono più nell'eccitare le passioni mancar molto spesso del talento di scrivere nella maniera grande , e sublime , e così al contrario Milton mostra che possedeva ambe queste perfezioni. Il libro fettimo, nel quale entriamo adeffo, è un elempio di quel sublime non misto, e non elaborato di paffioni . L'Autore apparifce in una forta di maestà feriosa e tranquilla ; e ancorche i fentimenti non ne diano un'emozione tanto grande, come quelli nel libro precedente, abbondano rò d'immagini altrettanto magnifiche . Il libro festo , come un Oceano turbato , rappresenta la grandezza in disordine , il settimo fa un'impressione nell'immaginativa simile all'Oceano in calma, ed occupa la mente del Lettore, senza produrvi cosa al-

# DECIMOTER ZO 99 tuna raffomigliante a tumulto o ad agit

zione.

tl Critico sopraddetto fralle regole ch'egli dà per riuscire nel sublime, raccomanda al Lettore, l'imitare i più celebrati Autori a lui precedenti e impiegati in opere della medesma natura, come particolarmente, s'egli scrive sopra soggetto poetico deve considerare come Omero arrebbe scritto in tale occasione. Per li cui mezzi un grande ingegno preade sovente l'estro da un'altro, e scrive col di lui spirito senza coprario servimente. Vi sono mille passi luminosi in Virgilio accessi da Omero.

Milton, ancorche la sua forza naturale d'ingegno fosse capace di somministrargli un'opera perfatta, egli certamente ha moito elevato e nobilitato i suoi concetti, per via di quella imitazione che Longino racco

manda.

In questo libro, che ci dà una relazione delle opere di sei giorni, il Poeta riceve pochistime affistenze dagli Scrittori Pagani cui non eran note le meraviglie della Creazione . Ma essendovi molti gloriosi tratti di Poesia nella Scrittura Sacra, l'Autore fa lo-ro numerose allusioni nel corso di questo libro . Il gran Critico già mentovato , ancor . chè Pagano, prese notizia della maniera sublime nella quale il Legislatore de'Giudei descrive la Creazione nel capitolo primo della Geneli, e vi fono altri paffi nella Scrittura , dove si mentova questo soggetto, che si elevano a simile maestà . Milton mostra notabilmente il suo giudizio nel far uso di tali passi convenevoli al suo Poe-E &

.

ma, e nel temperare esattamente quelle elevazioni di Poesia orientale, e adattarea Lettori d'immaginativa più alta che quella ne

climi più freddi.

La parlata d'Adamo all'Angelo, quando deflera una relazione di quel ch'era paffato nelle regioni di anatura-avanti la Crazione, è molto fublime e foleone. I verfi feguenti, dove gli dice, che il giorno non è troppo avanzato per entrare fopra tali foggetto, foa perfetti nella fopcie loro.

Al gran lume del d'i molto ancor manoa Di fua carriera ancorchè giù dall'Erta. Sofpefo ei fosse da tua voce: egli ode La tua potente vece, e indugierassi Più a lungo, per udir te che racconti

Sua generazione ec. -L'incoraggiemento dell' Angelo anostri primi Parenti di rintracciare con modestia il conoscimento, e l'assegnar delle cagioni alla Creazione del Mondo, fon molto giusti e bellissimi . Il Messia da cui , come riferiscoli nella Santa Scrittura , i Mondi furone fatti, s'avanza con la potenza del Padre , circondato da un esercito d'Angeli , e vestito di maeftà conveniente all'entrare in un'opera . la quale fecondo le nestre idee , apparifce l'ultimo sforzo dell'Onnipotenza : Che hella descrizione fu somministrata al nostro Autore da quel tratto in uno de Profeti ; Ed ceco uscirono quattro Carri dall' intervallo di due Montagne, e le Montagne erano Montagne di Bronzo.

Gli circondano il Carro innumerabili Cherubin Serafini Potentati Troni e Virtudi, alati spirti, e alati Carri DECIMOTER 20. 101
Carri dell'armeria di Dio, dov'entro
Abantico Miriadi ne fianno
Fra due Monti di bronzo in ferbo possi
Per folemi giornate: Preparato
Spontaneamente, perchi vivo spirito
Han destro, che il Signor loro corteggia
Spalanca il Gel le fempierne porte.
Con sonora armonia su i cardin d'oro.
Ho siù preto anviris di quai Carridi Dio

Ho già preso notizia di quei Carridi Dio, e di queste porte del Cielo; aggiugnerò so lamente che Omero ci dà la medesima idea delle ultime in quanto all'aprisi da sè stefe, ancocchè la diminuisca dicendo che le ore rimossero a primo quella massa prodigiosa di nuvole, che come un aatemurale stava loro dinanzi.

Non trovo cofa alcuna in tutto il Poema più fublime della deferizione feguente, dove il Meflia è rapprefentato alla tefla de fuoi Angeli riguardando giù nel Caos, quietando la fui confusione, pottandos nel mezzo di esso, adombrando il primo contornadel-

la Creazione ..

SPETTATORE Alzato, fcorfe con paterna gloria, Lunge entro al Caos ed al nonnato mondo Che il Caes ud fua voce! Appo lui viene Tutto il feguito in Splendido corteggio Per rimirar la Creazione, e tutte Le meraviglie della fua poffanza. s' arreflarono allor le ruote fervide , Ed in fun man Paureo compaffo et prefe: ch' era già preparato nell' eterne Provisioni di Dio, per circoscrivere Quest Universa , e ogni creata cola: Un piede ei ne centro ; girar fe all' altre La vaffa interno profondezza ofcura, E diffe: Lunge tanto fol ti flendi, Sol diftanti così fian tuoi confini, E tal la tua circonferenza , e Mondo . Il pensiero del compasso d'oro è intieramente immaginato collo spirito d'Omero, ed è una circoffanza molto nobile in questa meravigliofa descrizione . Omero quando parla degli Dei, afcrive loro diverse armi ed iftrumenti con l'ifteffa grandezza d'immaginazione . Leggali solamente la descrizione dell' Feida o scudo di Pallade nel quinto libro dell' Eneide, e della Lancia, che potea sovvertire iquadre intiere , e deli Elmo fufficiente a caprire un eferci totratto da cento Città . Il compasso d'oro sopraccennato apparisce un ifrumento molto naturale nella. mano di chi vien chiamato da Plutone il Geo. m tra Divino. Siccome la Poesia ama vestiree idee aftratte in allegorie ed immagini fenfibili , così vediamo una descrizione magnifica della Creazione, formata nell'istessa maniera in uno de' Profeti , che descrive l'ara chitetto Onnipotente come a mifnrar acqueDECIMOTERZO.

acque nel cavo della mano, a compassar i Cielo con la spanna, a porre la polvere della terra in una misura, e a pestar le Mon tagne e le Colline in una-bilancia. Un altre di loro descrivendo l'essissar ai que sta grand'opera di Creazione, la rappresensa come a gettari i fondamenti della terra, e stender tovr'essi una linea, e altrove come a dabbellire il Cielo, sendendo il settemprione sopra il luogo vuoto, e appendendo la terra sul niente. Milton ha spiegato quest' ultimon nobile pessiero nel seguente verso.

\_\_\_ E la terra bilanciata

In sè medefma, al di lei ceurre appefe. Le bellezeze della deferzizione in questo libro sono tante, che non è possibile numerar, le in un soglio. Il Poeta ha dato loro tetta l'energia della nostra lingua: Le. diverse grandi seene della Creazione: si elevano alla villa l'una dopo l'altra, in tal maniera, che il Lettore immagina sè steffo presente a quell'opera metavigliola, e assistiente fra il coro degli. Angeli spettatori di essa Quanto gloriota de la fine del primo giorno:

Coi fu il primo d), fira e mattina:
Nè passò già non celebrate, e senza
Il canto de Celessi cori: Quando.
Pidero a prima la nascente luc:
Su dal buje eslar; (giorno natale
Di Terra e Cicl.) d'acclamazione e gioja
Il vuoto universale erbe, riempione.
Abbiamo la medelima sublimità di pensero nel giorno terzo; quando le Montagne
surono prodotte, e il Mar su creato.

— A un tratto ecco apparir le vaste Emergenti Montagne: Infra le nubi

4. S'er-

SPETTATOR B
3' erge il lor nudo cd ampio dorso, e al Cielos
Salgon le cime. Quanto in su le tumide
Montagne sormontaro; in giù altrettanto.
S' avvallò cavo largo e cupo sondo,
Letto capace all' acque

Abbiamo ancora il nascimento di tutto il Mondo vegetabile nell'opera di questo giorno, il quale è pieno di tutte le gizzie dagli altri Poeti profuse nella deferizione di 
Primavera, e conduce l'immaginazione del 
Lettore in un Teatro d'ogual meraviglia ebellezza.

Le diverse glorie del Gielo fanno apparen-

za nel quarto giorno. Nell' Oriente fue fu vifta a prime La gloriofa Lampa Imperadrice Del piorno, e quindi l'arizzonte interno, Tutto invefte co' rifulgenti Rais. Gioconda di volar sua longitudine Per l'alta via de Cieli. Pallidetta L' Alba , e le Stelle Plejadi che in danza . Le venivano innanzi , una foave Influenza Spargean : Fulgida meno . Ma in Occidente livellato appofta Stavagli, come suo specchio la Luna: Prefiale il Sole a pien volto , fua luce , Che d' altra, in'quell' afpetto, usponon ebbe; Tal diftanza ella ferba infino a fera , Indi a vicenda sua, splende il Levante. Volvendofi sul grande Affe de Cieli; E tien l'alterno Impero suo con mille Minori lumi, e mille fielle e mille Cha Sprezzar d' ora il firmamento apparfero. Mirabile è la brevità della descrizione delle opere de' fei giorni , che le comprende fra i limiti d'un Episodio, e nel tempo istesso. DECIMOTERZO.

con particolarità ballante a darcene una viva idea. E più officivabile ancora la narrativa del quinto e fefto giorno, che rapprefenta alla vila tutta la femovante Grezzione dal minimo. Rettile fino a Behemoth. Il Loonee la Balena, effendo delle più nobili produzioni delle Greature viventi, aran dal Lettere ttovate con eccellente spirito di Poesia descrite dal nostro Autore. Il sesso por dell'autoro, donde l'Angelo prende occasione come sece de-chiudesi con la Formazione dell'autoro, donde l'Angelo prende occasione come sece de-po la battaggia nel Gielo, di rammemoraread. Adamo l'obbedienza; Disegno principale di oucha sua vista.

Il Poeta dappoi rappresenta il Messa a farritorno nel Gielo, e prende una visita ella sua grand'opera. Vi è qualche cosà incssibilmente sublime in questa parte del Poema, dove l'Autore descrive quel grana Periodo di tempi, pieno di tante gloriose circossanze, quando il Messa ascerta farono finiti, quando il Messa ascerta farono siniti, quando il Messa ascerta farono distriba sua nuova Creazione; quando ogni parte di natura parte rallegrassi nell'esistenza sua; quandole stelle mattutine canazarono inseme, e tutti, insgli di Dio giubissano lo acclamarono.

Sera e mastin cos): dier fine al sesso Giorno, allor quando il Creater dall'opreJue dessific, benche nous stanco, e al Cielo. 
Dei Ciel tornò: sublime sno soggiorno, 
Quessa a mirar nuvvo creato Mondo, 
Accrescimento ab propris impero ; e-qualeIn prospetto al suo Tron, mostra facesse. 
Di beltà di bonta corrispondendo 
Alla sna grande idea: levusi all'alto,

E 5; Da

SPETTATORE Da acclamazion seguito e dal festivo, Suono di discimila Arte che formano. Angeliche armonie : la terra e l'aria Ne risuonar, (te ne fovvien , l'udifii) E n'eccheggiar coftellazioni e Cieli: Attenti in loro flazion fi flettero. I pianeti , finche la giubilante . Splendidiffima pompa alto afcendea. V'aprite o voi cancelli eterni, e cantano Aprite o Cieli le viventi porte, Il Creator grande accogliete, or ch'egli Dall' opra fua magnificente torna; Dall' opra sua di ser giernate: un mondo!. Non posso lasciar quello libro sovra la Creazione , fental mentovare un Poema ultimamente appario fotto quel citolo . L'opera fu, intraprela con un' intenzione cost, buona , e compita con una maestria così grande, che merita effer riguardata, come una delle più; utili, e nobili produzioni nel nostro verso Inglefe . Il Lettore non può effer fe non compiaciuto, in trovar le Filosofiche profondita animate con tutte le vaghezze della Poefia , e in veder una forza di ragione così grande in una sì bella foprabbondanza d'immaginazione . L'Autore \* vi ha mostrato in tutte le opere della natura quel difegno, che ci conduce naturalmente alla fua prima caufa . In

fomma ha illustrato con numeros e incontestabili esempi, quella sapienza divina sì nobilmente dal figlio di Sirach ascritta, all'essisteza suprema, nella formazione del Mondo, quando ne dice, che la creò, lavide, la divisò e la versò sovra tutte, le opere sue.

La creazione Poema del Kav. Ricardo Blakmore. SPET-

### SPETTATORE DECIMOQUARTO

Sanclius bic animal, mentifque capacius alta Deerat adbuc, les quod dominari incætera posset Natus bomo est. — Ov. Mec.

E relazioni che dà Rafaele della battaglia degli Angeli, e della creazione del moodo, han quelle, qualità giudicate da' critici neceffarie ad un. Epifodio. Sono di firetta affinità coll'azione principale, ed han giusta

connessione cal foggetto.

Il libro ottavo comincia dal vagamente descrivere l'impressione che il discorso dell' Arcangelo fece sui primi nostri Parenti. Adamo dappoi mosse da una curiostà mosto naturia le ricercalo de movimenti di quei corpi Celesti che fanno la più gloriosa apparenza fral, le opere de' fei giorni. Il Poeta qui con grand' arte rappresenta Eva ritirarsi da questa parte della conversazione a divertimenti più conveneroli al suo fesso i papendo ben egsi, conteneroli al suo fesso i papendo en estima per Eya, faria stato imptoprio alla di lei presenza, onde inventò, ragioni molto giuste belle per quel ritiro.

Nostro Progenitor si disse, e in suo Sembiante entrar pareva in studiosi Ed assumpensorie: Eva che il vide. Dal suo ritiro vue se sedadi in vista, con manssosa unittà socia de se resultata e la come de la come

SPETTATORE Frondeggiano e fioriscono le piante. Che germogliaro all'apparir di lei E tocche dalla sua bella cultura Crebbero liete più. Ma non partifi. Ella perche da tai discorfe, tratto Non avrebbe diletto . e perche forle . . D' alte cofe incapace orecchie avefle; Tal piacer riferbavali al rapporto Che Adam fariane a lei fola uditrice: Si preference il relator marito All' Angelo ; amo più far fue domande . A quely perche Sapea ch' avria framifie -Digressioni gradite al suo racconta, E disciolto alte dispute , con dolci . Conjugali carezze : da fue, labbra . Più diletto, attendea, che di parole, Or quando mai puossi trovar tal coppia . Di scambievoli unita affetto e onore? La dubbiofa rifposta dell' Angelo alle ris chiefte d'Adamo, era convenevole, non folo. per la ragione morale che il Poeta aflegna; ma perche faria flato affurdo il dar protezio, ne d'un Arcangelo ad alcun particolare fifte, ma di Filosofia. I capi principali delle Ipotes. Tolomaica e Copernica fon descritti con brevillima perspicuità, e nel tempo iftesso vestità d'immagini molto piaceveli e poetiche.

Adamo per ritener l'Angelo , entra dapo poi nell' Istoria sua, e parra lo stato in che fe. trovò alla Creazione, come ancora il collo. quio col fuo Fattore, e il primo incentro. con Eva .: Non v'è nel Poema parte alcuna. adattata a cattivarfi attenzione più che quefto discorso del noftro gran. Predecessore ; poiche niente potea recar più meraviglia e diletto, che la relazione de' primi fentimenti, nell"

DECIMO QUARTO: nell' uomo primiero, mentre egli era ancornucvamente ulcito dalle mani del Creatore . . Il Poeta ha intessuto ogni cosa in tal soggetto riferita nelle Santa Scrittura con tante etanto belle. immagini fue , che niente può concepirsi più giusto e naturale di tutto queflo Episodio; sapeva egli che questo soggetto. non poteva essere se non piacevole al Lettore, e pero non volle gettario nella relazione. delle opere de' sei giorni , ma lo riserbò perun Episadio diflinto, affin d'avere opportunità di spaziarvi sopra più amplamente. Avanti d'entrare in questa parte del Poema, m'è : d' uopo prender notizia di due risplendenti, paffi nel Dialogo fra Adamo e l'Angelo . Il primo è quella dove il nostro Predecessore descrive il piacere che prendeva nel conversarlo , il quale contiene un'eccellente morale . Teco fedendo, fieder parmi in Ciclo; E dall' orecchio mio fon tuoi difcorfi. Dolci affai più che della palma, i frutti i Deliziofi alla fere e all'appetito. Dopo il lavor nella gratiffim' ora Del cibo: fazian quelli, ancerche grati; E. tofto ne riempiono, ma i tuci. Della grazia divina infus. Detti Non portan fazietà con lor dolcezza. L'altro è quello in cui l'Arcangelo da poa : ragione perche piacerebbegli fentir l'Istoria che Adamo era in pronto a narrargli... Poiche affente in quel giorno effer m'avvenne.

Lunge in oscuro aspro viaggio e in una Scorreria verso le insernali porte Sebierato in piena legion, (cemando Avenmo tal) la guardia a sar, che quirdà. Rosa no S. P. E. T. T. A. T. O. R. E. Non irrompesse fuor nemico o spia, Mentre Iddio slava in sua grand opra, ondit. A. cois ardita eruzion sdegnato, (egii: Distruzione, e creazion non mescolasse. Non v'è dubbio che il nostro poeta trasse simmagine seguente dal libro sesso di Virgilio, dove Enea, e. la Sibilla slanno innanzialle porte adamantine che chiudono i luoghi de'tormenti, e associano, i gemiti, il suono delle catene, e lo strepito de flagelli di serso uditi in quelle regiondi spian, e dolore, con directioni quelle regiondi spian, e dolore.

— Forte.
Trowammo noi, forte sbarrate e chiufé
Le orrende porte, ma ben lunge pria
Del noftro approfimarfi, entro u'adimmo.
Strepito d'altro fuon, che danza o canto;
Tormenti, alte guerele, e rabbia e furia.

Adamo dunque procede a dar relazione del fuor flato, e del uni fentimenti immediation po la fua Creazione. Quanto piacevolimente rapprefentata la poftura nella quale ei fi tro. vò, il dilettrofo Paele d'intorno, e l'allegrezza di cuore che allora in lui nacque.

Come destato da prosondo sonno.
Trovaimi sovra molli erbe storite
Colcato e sparso di sudor balsanico:
Il Sole co suoi Rais tosto m'ascinga,
St di quello estante umor, pascendo.
Il miei meraviglianti occhi rivossi
Dirittamente al Cielo, e vaosbeggiai
E azzurra ed ampiavolta, infinibe alzate
Da un issinitivo e ratto motto, io sors
Come, se colqiu m'erger tentassi;
E ritto sovra i miei piedi mi stetti.
Reggio d'intorno a me la Vall; e il Monte
Gli.

DECIMO QUARTO. vim Gli ombrest boschi e le pianure apriche, E in dole momorio Linfe cadenti, Cui pressi le viventi Creature movonsi, vanno passegiando, o volano: Gli Augeletti garrivano su i rami; Di fregranza ridean tutte le cose; E si ciola inondato era il cor mio:

Adamo vien descritto dappoi come meravigliando all'efislenza sua riguardando se selso, e tutte le opere di natura. Egli è ancora rappresentato scoprir per lume di ragionech'egli selso e ogni altra. cosa intorno fossero certamente essetti di qualche essistenza di hontà e di potere infinito, e che a questa essitione. La sua prima parlaza al. Sole, e a quelle patti della Creazione che vi faceano la più osservato di mortino partirale, e più che golto piacevole all'immeginazione.

Bel lume, e tu illuminat

Bel. lume, e. tu. illuminata terra 3ì frefca e. gaja. 1ì, voi. Mont e. Valli: giumi Selve Pianure, e. voi. che. vita; Avete e. moto, Creature belle, Deb., se il wedesse pur, ditemi come

Tal divenn' lo, come fon qui, mi dite. Il feguente suo sentimento, quando stava, la prima volta per dormire, dove s' in magina perder. l'essistenza, e cader nel niente, non può esser abbashaza ammirato. Il sogno, nel quale conserva ancor una conoscenza interiore dell'essistenza, col suo collecamento nel Giardino, preparategli, sono anche, circossanze ben immaginate, e fondate, sul riferiro nella Saera Scrittura.

Queste e simili circostanze nella parte delle

### SPETTATORE

opera che confideriamo adello, politedono tatte le bellezze della novità, non che tutte le grazie di natura: son tali che solo un grande ingegno poteva averle immaginate, ancorchè leggendole, pajono forgree di persèste del solo comuni, vero carattere dello scrivere elegante!

L'impressione che la cia il divieto dell'arbor della vita nella mente del nostro primoparente, è descritta con grand'energia e giudizio, come pur l'immagine de'femoventi, e e de' volatili che gli passano avanti, in rasse-

gna, è belliffima e viva.

ed ecco i Volatili e le. Belve Avvicinarfi a coppia e unilemente Chinate queste e accarezzanti, e, quelli Ossequioso far gesto con l'ale:

lo gli nomai pasando .-Adamo descrive quindi una conferenza te-nuta col suo Fattore circa il viver soletto ... Il Poeta rappresentavi l'efiftenza suprema come a far un laggio dell'opera fua , e una: prova di quella facoltà di ragione, onde a. vea dotato la Creatura .. Adamo infife in queto colloquio divino full'impoffibilità d'effer felice, ancorene abitante del Paradilo, e Signore di tutta la Creazione, fenza la conversazione e la società di qualche Greatura, ragionevole che partecipi que' piaceri . Que-No Dialogo fostenuto principalmente dalla: bellezza de penfieri , fenza altri ornamenti poetici , è un altrettanto bella parte, quantoalcuna in tutto il Poema. Più il Lettore efar mina la proprietà e la dilicatezza del fentimenti, più le ne troverà dilettato . Il PoeDECIMOQUARTO, 113:
ta ha mirabilmente confervato il caratteredi maellà, e condeficandenza nel Creatore, e pur anche quel d'umiltà e adorazione aella Creatura, come, particolarmente, ne' versi
feguenti:

Profuntuofo.

3 richiede; e la fulgida visione
Raggio più bella in un forriso, e disse ec.

— Io di favella.

Imploranda licenza, e. con umile
Ossequioso supplicans, foggiums:

Deb non t'offendan le parole mie, O Celefte poter, mio Facitore,

Deb propizio. m' afcolta ec. Adamo dunque fiegue a dar una relazione del fuo fecondo fonno, e del foguo nel qualevide la formazione d'Eva. La nuova paffione deflata in lui dal vederla, è un belliffimo tratto.

— fotto alle sue formanti dita-Simile all'uono, Creatura crebbe, Ma d'alro sesso, Creatura crebbe il Cotanto, che già ques che in tutto il Mondo. Bello parea, quasi vil sembra, e in lei Tutto adunato, contenuto in lei. B in suos suara che sin d'allora inspero. Ron pria sentita entro al mio cor doscezza: Il suo est garbo descenente ispira.

Spirto d'amore et amorofa gioja. L'affi zione d'Adamo nel perder di vista la bellissima. Larva, con le sue esclamazioni di gioja e ravvisomento alla scoperta d'una-contratura resale che le raffomigliava j'approssimaricle, e la maniera di corteggiarla, son tutre idee poste insieme con vaghissima. proprietà.

An:

114 SPETTATORE

Ancorche questa parte del Poema sia lavoata con grand'ardore e spirito, l'amore decrittovi è in ogni maniera conforme ad unolato d'innocenza. Paragonandoli la descrizione che Adamo fa del suo condurre Eva al Boschetto nuziale con quella di M. Diyden nella medefima occasione, in una scena della fua caduta dell'uomo; apparirà evidentemente la gran diligenza di Milton in evitare ogni pensiero sovra un soggetto così dilicato, che effer potesse offentivo alla religione, o al buon costume. I fentimenti fono casti ma non freddi, e presentano alla mente immagini della più impetuosa paffione, e della più can. dida purità. Che bella miffura d'estali e d' innocenza unifce: l'Autore nella riflessione che Adamo fa fu i piaceri dell'amore all'incontro di quei del fenfo!

Sì a te narrato bo tutto I effer mio . E recato la mia Storia a quel sommo Della beatitudine terrena. Ch' io godo, confessar deggio ch' io trovo. Diletto in ver nell'altre cofe tutte. Ma tal, che ufato o no, nell' alma mia: Ne cangiamento ne desir veemente Cagiona: tai delicatezze intendo Di gufto vifta odor-fiori, erbe, e frutti Paffeggi e melodia d' Augei : ma quefta, Da fomma gioja trasportato, io miro, E da immenso piacer rapito, io tecco. Per let sentii la passion prima: strana. Commozion! Superiore, immobile A tutt' altro gioir; debol fol cedo Di beltà lufinghiera al forte fguardo. manche vol. fu in me forfe natura B. qualche parte vi lasciò che a prova Nona.

DECIMOOUINTO. 113: Non refifteffe a tale oggetto incontra, O foffraendo dal mia lato ba forfe Prefo più del baffante , o almen largiti Troppi ornamenti ba in quella, elaborande. Più l'esterne apparenze; esatta meno Nell'interno di lei : Che ben la intendo Inferiore a me nel primo fine Di natura, in la mente e nelle interne Facoltà ch' effer più denno eccellenti: Nell'efteriore ancor men somigliante All' immagin di Lui ch' ambo ne fece, Meno efprime il carattere del dato Dominio fu tutt' altre Creature E pur quando m'apprefo a quell'amabile-Belta; perfetta sì parmi, in se fleffa Si compiuta, e di quanto a lei s'afpetta. Consscierice at; che quel che vuole Oprare o dir; sembra il miglier configlio In fenno in diferetezza ed in virrute : In Sua presenza ogni Saper più alto Degradato sen cade: Al suo collequio, 11 senno si smarrisce e par follia: Corte le fanno autorità , ragione , Come a prima in intento, e non poi fatta, Per occasione: e per compirne il tutto; La nebileà di mente e la grandezza. Fecero in lei lor più foave nido ,. E crearonle intorno un tal rispetto, Che d' Angelica guardia effetto sembra. Quefli fent menti d'amore nel nostro prime. Parente danno all' Angelo tal conoscenza della natura umana, che lo rendono apprensivo de mali che dall'eccesso di quella paffione poteffero derivare alla specie in generale, non che in particolare ad Adamo .. Pen lo che, lo munifice contre, ad effa con, opporSPETTATORE

opportuni avvertimenti, i quali maestrevolmente preparano la mente del Lettore aglieventi del feguente libro , dove la debolezza .. della quale in Adamo fansi qui tali remote scoperte, dà occasione a quell'evento fatale ch' è il foggetto del Poema . Il suo discorso dopo la gentile riprensione, ricevuta dall'Angelo, dimostra che il suo amore, benchè parelle violento, era pur fondato nella ragione; e in confeguenza non isconvenevole al Paradifo

Ne l'esterno di lei , benche si bello; Ne cià che ad ogni altra specie è comune Nel procrear , sebben più altamente To filmo il genial letto, e con vera Mifferiofa. riverenza onoro ) Mi dilettano al par de graziosi Vezzi e di mille altre avvenenze onefle: Che fieguon tutt' i suoi gesti e parole In dolce miffo di consenso e amore. Segni non finti d' union di mente. O d' un' anima fola in ambo i cuori:

Armonia che ammirata in coppia amante B di gran lunga più gradita al guardo, Che suon di meledia somma all'orecchia.

Nella parlata d' Adamo alla partenza dell' Angelo offervali un rispetto, e una gratitudine propria alla natura inferiore, e nel tempo ideffo una certa dignità e grandezza conformi al Padre dell'uman genere nello flato, d'innocenza...

# SPETTATORE DECIMOQUINTO.

An te omnis domus inclinata recumbit . Virg.

Saminando i tre grao Poémi apparti nel Mondo fi offerva effer eglino edificati su fondamenti molto leggieri. Omero visie 300. anni circa dopo la guerra Tio-jana: lo seiver-[floria - non era allora in uso fra-Greci, onde possimo supporte non avergli la tradizione di Achille ed Utifice somministrato se non pochissimo particolarità, ancorche senza dubbio egli nel due Poemi ne descriise quegli osservabili avenimenti, di cui parlavasi ancora fra suoi constemoranei.

ti îthoria d'Enca-fulla quale Virgilio fondă i fiuo-poema, era parimente molto (carfa di circoflanze, ilchê oltre l'opportunità d'abbellirla confinzioni, diede maggior campo alla fua inventrice fintafia. Vediamo però aver egli inteffuto nel corfo della fua favola le particolarità principali comunemente credute fra i Romani, della navigazione e dello fabilimento d'Enca in Italia.

Troverà il Lettore un compendio di tutta l'issoria, raccolta dagsi antichi, e appunto come era ricevuta fra i Romani, in Dionisio

. Alicarnasseo.

Non avendo alcuno de Critici condiderato la favola di Vigilio correlativamente a questa Isloria di Enea, non satà forse fuor di proposito esaminarla in tal lume, per quanto concerne al mio diegao presente. Chiunque offervi il compendio successiva di compensione di contra di compensione di contra di co

SPETTATORE suddetto, troverà il carattere d' Enea tutto pietà verso gli Dei, e tutto superstiziosa ofservanza di prodigi , oracoli , e predizioni . Virgilio conferva non folamente quello carattere nella persona d' Enea, ma dà luogo nel Poema a quelle particolari Profezie che trovò di lui nell' Istoria e nella tradizione. Il Poeta prese le cose di fatto come le trovò, accompagnandole con circostanze di sua invenzione , per farle apparire naturali , piacevoli , o forprendenti. Credo molti Lettori effere stati difgustati a quella burlesca Profezia nel libro terzo, proferita da una delle arpie, cioè, che avanti di fondare la Città proposta, farebbero ridotti per fame a mangiar le loro tavole . Ma fentendo poi effer quella una delle circostanze trasmesse ai Ro. mani nell' Istoria d'Enea giudicheranno comvenevole il mentovarla . L' Istorico sopraccennato c'informa d'aver una Profeteffa predetto ad Enea che viaggerebbe verso Ponente, finche i suoi compagni mangiassero le loro tavole : e quindi al fuo sbarcare in Italia, mentre staffer mangiando su foccacie per mancanza d' altre comodità , si ciberiano alla fine delle medesime, onde un de' compagni giocosamente dicendo. Noi mangiamo le nofire tavole ; ne presero immediato indizio , dice l'Ifforico, e n'arguirono compiuta la Profezia. Virgilio non giudicò a propolito lasciare una particolarità cotanto essenziale nell'Istoria d'Enea , e varrà forse la pena il confiderare con quanto giudizio ei ne fece uso, togliendone ogni cosa che potesse appa. rive sconvenevole al Poema Eroico, La proDECIMOQUINTO. 119 e la persona che l'interpreta è il giovane Ascanio.

Heus etiam menfas confumimus inquir Iuluz?
Una tale ofiervazione, a ancorchè bella nela bocca d'un fanciullo, farebbe flata ridicolola in alcun altro. Son portato a creder
e che il cangiamento delle Navi Trojane in
Ninfe Tiberine (Ia più ardita-inmagine in
tutta l'Eneide, e che ha officio diversi Gritici) possa giulificari dalla medeima ragione. Virgilio stesso dicendo narra cola intrelazione, la previne dicendo narra cola intredibile al, ma giustificata dalla tradizione.
Che fosse in oltre tal metamorfosi una celebre circostanza dell'Isloria d'Enea, me me
convince ancor più Ovidio; dando luogo alla medesma nella sua Mitologia Pagana.

Siccome neffuno de' Critici che ho letto, confidera l'Encide in questo lume, nè osserva le tradizioni fulle quali ella era fondata per autorizzarne quelle parti che pajono le più soggette ad eccezioni, così spero che per lunghezza questa rishessione non farà dispa-

cente al curioso Lettore.

L' Isloria sondamentale del Poema di Milton è corta più che quella della Iliade o dell'Eneide. Il Poeta ha preso anche la cura d' inferirre oggi circostanza nel corpo del Poema. Il libro nono, che dobbiamo adesso con siderare, è fondato su quella succinta relazione nella Scrittura y che ne informa come il Serpente più sottile d'ogni altra bellia del campo, tentaste la Donna a mangiar del s'urto vietato, e come ella fosse vinta dalla tentazione, el Adamo ne seguisse l'esempo. Da quesse poche particolarità Milton ba formaTHO SPETTATORE

ro una delle più intereffinti narrative che l' invenzione mai producesse. Egli ha dispofo quelte diverse circostanze fra tante e tante lue belle e naturali finzioni, che la Storia tutta ne par una Glofa fulla Santa Scrittura, o piattosto una piena relazione di quel che quivi ne fembra folamente un Epitome Ho infiftito più su questa considerazione, perchè riguardo l'ordine e le invenzioni come la bellezza principale del libro nono, il quale contiene il più dell' Istoria, e maggior numero d' eventi che alcun altro in tutto il Poema . Il traversar del Globo che fa Satana all'ombra della notte, e il fuo timore d' eller iscoperto dall' Angelo del Sole, che dianzi avealo ravvifato, fono vaghiffime immaginazioni, onde nasce questa secondu serie d'avvertimenti. Avendo Satana efaminato la natura d'ogni Creatura, e trovatone una più propria al difegno, ritorna di nuovo al Paradilo, e per evitar sua scoperta, immergefi di notte in un fiume, che scorrendo fotto il Giardino, forge in una fonte presso l'albero della vita. Il Poeta che, come abbiamo già mentovato , parla egli fleffo , quan. to di rado sia possibile, per riempire secondo l'esempio d'Omero ogni parte dell'opera d' altrui costumi e caratteri, introducevi un soliloquio di quell' Infernale Agente impazientillimo della destruzione dell' uomo : Lo descrive poi scorrendo il Giardino simile a Nebbia, in traccia di quella Creatura nella cui forma proponeasi tentar i postri primi parenti. Il vero Poetico e il maravigliolo fono certamente in quelta descrizione.

3) dicendo, fra sterpi entro il Palustre O sulDECIMO QUINTO.

10 full arido suol, qual soca nebbia, as associativo cercar notturno Proseguia ve più tosto il serpe si trovi, E trovalo domente in laberinto Di 18 stesso, in più cerchi avvolto in giro, Nel cui mezzo è la testa ben manitu.

Di fottili malizie : --

Ece pol una belliffima pittura del mattutino , molto conforme ad un divine Poema,
e fingelarmente convenevole alla prime flagione della natura. Rapprefensa Milton la
terra avanti effer maledetta come un grande Altare efalante incessi da ogni parte, e
un odor grato alle nari del fuo Creatore; e
v'aggiugne una idea nobile d' Adamo e d'
Eva , che offiono il loro culto mattutino,
compiendo l'universal concerto con lande e
adorazione.

Or che in Edem ritorna il facro lume Ad albeggiar fugli umidetti fiori Che il lovo efalan mattatino incenfo: Allorche tutte le fipranti cofe Dal-grande Altare della eterra in Ciclo Mandan al Creator sacitt lodi, Sue nari empiendo di graditi odori; Li umana coppia fuor fen voenne, e unio La fua vocale adorazione al coro Delle non favellanti Creature:

La disputa che siegue fra i primi nodri-Parenti, è rappresentata con grand'arte, procede da una difierenza di giudizio non di passione, vien trattata con ragioni noncon veemenza, e dè tale qual noi-petremmo supporta in Paradito, se l'uomo vi fosse continuato felice di nonceste. Nelle-moralità del discorso d'Adamo v'è sparfa una "Tomo II." Etan gran dilicatezza, osfervabile dal più ordinario Lettore. Quella forza d'amore che il Padre dell'uman Genere si vagamente descrive nel libro ottavo, inferita già nel foglio precedente, mostrasi qui in diverse belle particolarità, e specialmente in quegli appassionati sguardi rivolti ad Eva che parte

Seguirla i dilettati occhi d'Adamo Con fervorosi figurati , ma il defio Della dimora erane ancor più ardente. Ei can fevente replicar , le impofe Prefio ritoros : ella fovente ancora In ful meriggio ritornar premife Reli arcata elevetta .

Nella fua impazienza, e intrattenimento, durante la di lei affenza.

Intanto Adam che dessos aspetta
Il suo ritorno, già intrecciato avea
Serto di Selesti for per adornarle
Il crine, e coronar le sue rurali
Fatiche; come sossi di Mictitori
Soglion far di lor messe alla Reina.
Gran gioja ei prometteva, a suoi penseri
E piacer nuovo nel di lei ritorno
Che induggiar gli parta troppo
Ma vie più in quell'amorola parlata, dove
vedendola egli irreparabilmente perduta, ricolve perir seco piutoso che viverne senza.

Meledetta
Prode d'aforo nemico ignosa ancora,
T'ingamo, fu la tua, la mia ruina,
Diché la mia rifoluzione certa
E'morir ecco: Di te privo, e come
Viver pose io e Come lasciar tua dolce
Conversazione e amore, onde in it caro
Nodo sam giunti e per riviver poi
Nodo sam giunti e per riviver poi

Ξ**η**•

DECIMO QUINTO.

Entro a' fetrores Bofoti abbundanto.

Se un' altr Eva da Die creata fosse,
E un' altra costa to dar potessi, pure
Tua terdita softsi ma non potrebbe
Il mic core, no, no. Sentemi tratto.
Dal gran legame di natura, carne
Tu fei della mia carne, ossa delle ossa;
E dal seo stato non sia mai divijo.
Il mio; fette, o sometante di sa.

La preparazione e il principio di quella parlata, fono animati coll'istesso spirito di

questa sua conclusione.

Le diverse sottigliezze messe la pratica dal. tentatore in trevar. Eva separata dal Mario le diverse piacevoli immagini di natura frammesse in questa parte dell'Horia, col suo, graduale e regolar progresso alla fatale caratrose, sono tanto offervabili, che farebbe superstipo indicarne le repettivo bellezze.

Nelle mie offervazioni su quesla grandopera ho evitato mentovare alcune particolari similitudini, perchè ne ho dato relazion generale nel mio foglio sul, libro primo. Ven'è uno però in quesla parte qui trascritta che non solamente è al sommo belia, ma la più estata in tutto il Poema; intendo quella dove il serpente è descritto avanzati ondeggiando in sutto il suo oggo, glio, animato dallo spirito reo, a condurre Eva alla sua distruzione, mentre Adamo era troppo lontano per ajutarla. Questa diverse particolarità son tutte elaborata nella seguente similitudine.

E la gioja ne illumina la cresta.

Come quando compatto d'untuosi

SPETTATORE.

Vapori fuoco errante , cui la notte Condenfa , e il freddo cinge ; acceso in fiamma Dall' agitazion , che fpeffo dicefi Accompagnata da maligno fpirito, Sovra terra fofpeso e rifulgence Di splendore ingannevole travia L'attonito notturno viandante Infra paludi e fossi, e spesso in lag O in profonde flagnanti acque , ove lunge Da foccorfo , alfin vefta immerfo e fpento . Quella ebrietà interna di piacere con tutti quei roffori paffaggieri di colpa , e di gioja rappresentati da Poeta nei nostri primi Parenti al mangiar del frutto vietato, cui fuccedono quelle languidezze di spirito, sbigottimenti di dolore , e scambiovoli accuse, tono concepiti con meravigliola immaginazione , e descritti con sentimenti più che molto naturali.

Quando Didone cede nel quarto dell'Eneide a quella tentazione fatale che la rovino, -Virgiio dice che tremò la terra , baleao il Cielo , e le 'Ninfe urtarono fulle cime delle Montagne: Milton col medefumo fipirio Poetico , deferive così tutta la natura in dilurbo quando Eva mangiò il frutto vietato.

o quisado le a memeraria mano
al frutto flende: Ob infelicifim ora i
11 coglie, il mangia: Re fentio la terea
La gran ferita: e dall'interna fede
Per entro a tutte l'opre fue natura
Seforando mostro fegni di duolo
Del tutto già perduto.

Alla caduta di Adamo nella medefima colpa appari(ce di nuovo tutta la creazione (convolta. DECIMO QUINTO.

Eniun scrupolo egli obbe

A ne mangiar, contra il miglior suo senno
Non inganaato no, ma soprustatto,
Per troppo amor, dai semminili vezzi.

Dalle viscere sue tremò la terra. Come in mortali rinuovate angoscie E sè il secondo gemito natura.

E fè il secondo gemito natura. L'Etra oscurossi e tremebonda in tuoni Piovve lacrime amare, allorchè l'uomo Compie il mortale original peccato.

Tutta la natura per la colpa de' nostri primi Parenti lossere, onde que' segni di turbolenza e di cosserione sono ben immaginati, non solo come prodigi, ma come sezni simpatici nella caduta dell'uomo.

Il conversar di Adamo con Eva dopo mangiate le frutta del divieto, è un'ostate copia di quello fra Giove e Giuone nel decimo quarto dell'Iliade. Giunone s'avvicina quivi a Giove col cinto ricevato da Venere, and'ei le dice che apparia più che mai delderabile e vaga, ansi più che quando i loro amori eran nel primo fervore. Omero poi gli descrive in riposo forva una cima del Monte lda, che producea sotto loro un letto di Leto, di Groco, e Giacinti, e ne finisce la descrizione col sonno.

Paragoni il Lettore quello col seguente passo in Milton, il quale comincia dalla par-

lata d' Adamo ad Eva :

Che tua bellà fin da quel d'i che in pria Ti vidi e fipsia mia ti fici, adorna D'ogni perfezion: più non raccese Tai ne' mici sensi ardor di godimento Con te bella e soave or più che mai, Di quest arbor merce l'alma virtute.

116 SPETTATORE Avido si dicendo ei non s'affenne ... ba fguardi e fcherzi d' amorofo intento Db' Eva ben intendea ; pur faettando Da suoi begli occbi contagioso fuoco: A fua man die di piglio, e ad un embrofo Verdeggiante sedil , cui folti rami Tenean volta , ei guido non renitente. Letto vi fan tenere erbette e fiori, Violette Giacinti ed Asfadilli: Della terra il più fresco e molle grembo! Quivi al colmo, d'amor preser diletti: Della scambievol lor colpa figillo. Sollazzo del peccato , infin che il fonno Dagli scherzi d'amor flanchi , gli oppresse. Non avendo alcun Poeta fludiato Omero, nè raffomigliandolo in grandezza d'ingegno più che Milton , parrebbemi averne fatto una imperfettiffima relazione delle bellezze , fenza aver notato i più offervabili pafsi di somiglianza fra questi due grandi Autori . Nel corfo di quelta critica avres potuto far offervar molti versi particolari tolti al Poeta Greco, ma giudicando io ciò troppo minuto e curiofo . l'ho espressamen. te tralasciato. Comunque però avvenga, la vaghezza de' più riguardevoli incidenti del Milton , non folamente spiecherà dimostrata. nello steffe lume con altri d'Omero, ma pur anche farà per tal mezzo più difesa contro le cavillazioni dell'infipidezza e dell'ignoranza.

#### SPETTATORE DECIMOSEST

Temperet a lacrymis? Virg.

IL decimo libro del Paradito Perduto ha maggior varietà di persone, che alcun altro in tutto il Poema. L'Autore sul di-ficioglimento dell'azione introducetutte quelle che v'erano interessate e, evagamente di, mostra l'influenza che la medesima avesse pra ciascuna di loro. Ciò rassomiglia al'altim'atto d' una bella tragedia, nella quale tutti quelli che v'ebber parte sono commente mostrati all'udienza, e rappresentati in quelle circostanze, suelle quali il terminar dell'azione gli colloca.

Per lo che confidero questo libro sotto quattro capi, riferendoli alle celessi, alle infernali, alle umane, ed alle immaginarie per-

fone , nelle rispettive lor parti .

Cominciamo dalle Celefti: Gli Angeli Cafodi del Paradiso fon descritti ritornarfene in Cielo dopo la caduta dell'uomo, ad atteftar la loro vigilanza; il lore, arrivo, la maniera dell'accoglienza, e il dolore che apparisce in loro fteffi; e in quegli spiriti che dicondi rallegraria alla conversione d'un peccatore, son vagamente descritti ne' versi feguenti:

Dal Paradifo al Ciel le guardie Angeliche Rapide afeefer taciturne e affitite Per l'uom , la cui condizion già fanno Meravigliando dell'afluto Demone Al furtivo non visto entrar. L'arrivo 128 SPETTATORE
Alle porte del Ciel, dell'apranuova,
V arrecò dipicare, fusca trifitzza
Velar su vissa i boi celesti volti,
Ma unita pur con la pictà, la loro.
Non vialò Beatitudir Santa:
Veggons attorno, in moltitudin corsa
L'esera gente a udir tatto l'evento;
E dovorndone dar conto: al Supremo
Trono i affectan per sar quivo in retteProve apparir lor vigilanza esprema
Facilmente approvata. Aller l'Altissme
Padre Elerno di mezzo alla secreta
Nuvola si così tuomo sia voce.

La medefima Persona Divina , che nelle parti precedenti del Poema intercede per linostri primi Parenti avanti la lor caduta , che sconfise gli Angeli tibelli , e cred il Mondo, rappresentali adesfo discender nel-Paradifo , e pronunciar fentenza fu i tre of-Il fresco della fera effendo una cirfenfori coffanza introdotta dalla Santa Scrittura inquesta gran fcena , è poeticamente descritto. dal noffro Autore , che ftrettamente fi tenne ancora alla forma delle parole, in cui le trediverle fentenze furon pronunciate fopra Adamo ed Eva , e lovra il Serpente . Ei vollep'uttosto negligere l'armonia de' versi , che allontanarsi dall'espressioni riferite in quella. grande occasione. La colpa e la confusione de' nostri primi Parenti nudi avanti il lor-Giudice, fon dipinte con vivissimi colori ... Ali'arrivo della colpa e della morte nelle opere della Creazione , l'Onnipotente è ancora introdotto parlar agli. Angeli che lo cireondavano.

Con quanto ardor , mirate pur , quei cani;

DECIMO SESTO. 189

E'inferno, innanzi devastando vanno E dissipando quel Mondo che Io

Creat si bel , si buono ec.

Il passo seguente è formato su quella immagine gloriola nella Santa Scrittura, checompara la voce d'un esercito inaumerabile d'Angeli in proferir Alleluja, alla voce di potenti tuoni o d'immense acque.

Tacque : ed alto cost , celefte udienza ,

Qual lo strepito altissimo de' mari, Alleluja cantò: cui fecer eco Immense moltitudini cantando:

Giufie son le tue vie , retti i Decreti

Sull'opre . B chi può della gran posanza. Estenuar te

Ancarché l'Autore in tutto il corfo del fuo Poema, e particolarmente nel libro che-filiamo efaminando, abbian infinite allufioni- e paffi, nella Scrittura, non ne ho mentova-to nelle mie offervazioni, fe non quelli di matura poetica e vagamente inteffuti nel corpo del Poema. Di quella forte è quel paffo nel libro prefente, dove deferivendo la colpa e la morte marciar fralle opere della ratura, aggiugne,

Morte appresso veniva, orma sour'orma,, Non ancor sul suo pallido Cavallo.

Montava:

Il che allude a quel passo nella Santa-Scrittura tanto poetico e l'aventevole all' immaginazione (Ed io guardai, ed ecco uncavallo albo: e chi lo cavoleava avva nome la morte: e distro ad espo figuiava e l'inferno: e su loro data podessa propora a quarta parte deltatera, d'uccider con ispada con fame; e coninfermitia, e con le sue-e della terra) Sotto. SPETTATORE

quetto primo capo di persone celesti, c'è duopo prender potizia del comando dato agli Angeli ; di produrre diversi cangiamenti nella natura : e macchiar la bellezza della Creazione. Onde sono rappresentati infettare le Relle e i pianeti con influenze maligne, scemar lo splendore del Sole , portar giù l' Inverno nelle più moderate regioni , collocar venti e tempefte in diversi quartieri del Cielo, munir le nuvole di tuoni, ed in fomma , peggiorando tutta la firuttura dell' Universo, adattarlo alla condizione de' suoi colpevoli abitanti . Siccome questo è un evento nobile nel Poema, così i versi seguenti, in cui vediamo gli Angeli alzar la terra , e collocarla in differente positura col Sole , da quella avanti la caduta dell'uomo , fon concepiti con quell'immaginazio. ne sublime tanto particolare a questo grand'

Dicest ancor, ch'ei comandasse agli Angelè A sgembo discolar dell'orbe i poli Duc volte dieci gradi e più, dall'asse Del Sole : obliquamente esse a fatica

Spindre il Globo centrico.

Dobbiemo in secondo luego considerare gli
Agenti Inferoali nel lume istesso di disconin questo libro. Osservasi da quelli che verebbero far vedere la grandezza del progetto di Virgilio, ch'egli conduce il Lettore per tutte le parti della terra scoperte in su tempo. Asia, Africa, Europa son le di werfe (ceme della sena favoia, il progetto del Poema di Miltan è d'un'ampiezza infinitamente, più grande ; de empie, la mente con molte circostanze più meravigliose. Sa

DECIMO SESTO. 131 tana avendo circondato fette volte la terra

parte al'fine dal Paradifo. Lo vediamo allora guidar fuo corfo fralle coftellazioni, e traversata tutta la Creazione, profeguir fuo viaggio per entro al Caos, ed entrarne inoi

propri domini infernali.

La fua prima apparenza nell'adunanza degli Angeli caduti, fu elaborata con circoitanze, di gradita forpresa al Lettore; main tutto il Poema l'evento che più aggradevolmente forprenda . è quello della metamorfo. fi di tutta l'udienza, immediatamente accaduta, dopo il racconto che il lor condottiere fa dalla sua spedizione. Il graduale cangiamento di Satana istesso è descritto nella maniera d'Ovidio , e può contendere con a'cana di quelle celebri trasformazioni stimate le più belle parti delle opere di quel Porta. Aliicon non manca maf di dar compimento 'agli avvenimenti fuoi , e l'ultima mano ad ogei circoftanza, ammeffa nel fuo Poema. L'impinato fischio che si leva in questo Episodio, le dimensioni, e la mole di Satana tanto luperiori a quelle degli spiriti infernali così pur trasformati , con l'annuale cangiamento che vengon supposti soffrire; sono esempi di questa forte. La maestria dell'elocuzione e molto offervabile in tutto l'Episodio , non-che il gran giudicio nell'inventario , comeoffervai nel mio festo foglio.

Le azioni di Adamo e de Eva , e le perfone umane , vengono adelfo fotto la notte confiderazione. L'arne di Milcon non de in nellon luogo moltrata più che nel condut le medelime. Il rapprefentatili ch' ei fa fenza falificare l'Iftoria , è a meraviglia ingegnolo

#### 112 SPETTATORE

per commovere il Lettore a pietà e compafione verso di loro . Ancorche Adamo involva tutta la specie in miserie, pur il delicto procede da, una debolezza che ogn'uomo è inclinato a perdonare e a commiferare , parendogli piuttofto fralezza di natura, che di persona. Ognuno è atto a sculare una colpa nella quale egli flesto sarebbe potuto cadere . Un eccesso d'amore per Eva ruino Ada... mo e tutta la sua posterità. Non m'è d'ucpo aggiugnere che l' Autore vien giustificato in questa particolarità da molti Padri della Chiefa , e dagli Scrittori, i più Ortodof. 6 . Milton riempie così una gran parte delli Poema con quel genere di Poelia chiamato da Critici. Francefi il Tenero , e. ch' particos larmente lufinghiero.

I sentimenti di, Adamo, e d'Eva, nel, libra, che, siamo, adesso essentiano o, son tali, che non solo interessano in Lettore nelle loro afi fizioni , ma eccitano in lui le più affattuo, se passioni d'amanità, e di, misiericordia. Quando. Adamo vedesi intorno i diversi cangiamenti in natura, e i dimostrati così tura bato, in mente qual convience a, chi era caduto dallo stato, d'ionocenza efelicità. L'è rispieno d'ortore, di rimorro e disperazione , nell'affano, del sina core si lamenta col Creagore dell'avergli data, un'essenza, ch'ei la , piedesse.

Ricercato fors! io c' bo Facilere Che tu da Cresa mi formafi in uomo p' Ti follectina forp' io , che volessi. Da oscuritade fallevarmi i o in quesso. Alluegarmi , Giardin delizioso? Paiche la volonià mia non concorse, allo DECIMOSESTO. 14337 All'esser mio, giusta equità sarebba Ridurmi alla mia polve, desioso Di tutto rassegnar, di render tutto.

Quel che già ricevetti. -

Immediatamente poi ripentefi della fuar prefunzione, e concede effer giufia la fentenza, chiedendo il gastigo della morte minacciatà...

Perche [ua mano d'efeguir ritarda Quel che queft' oggi il suo decreto ha fiso? E perché sopravvivo, o son deluso. Da la morte? Perche fon prolungato, A tena non mortifera? con quanto Compiacimento incontrerei la mia. Mortalità! la mia fentenza! oh quanto. Terra insensibil. volentier farei! Quanto lieto a giacer mi potrei giuso Come nel grembo, alla mia madre , quivi A ripofarmi ed a dormir ficuro! L' alta più non udrei voce tremenda. Tuonarmi nell'orecchie :: ed il terrore. Per me. o per lo mio germe. , di peggio ; Non mi tormenteria già con crudeli Aspettamenti : ---

Tutta quella parlata è ripiena di fimilia emozioni , e variata di tutti quel fentimenti , che polliamo fispor naturali ad un animo così deprello, e diflurbato .. Non devaralaticiare quella generota affiziono dimonitrata dal nostro primo padre pei suoi possesi, tanto propria e commuren chi legge...

nascondermi.

Dalla fascia di Dio, it alma cui vifle: Era della mia gioja il colme allora? Finisse pur qui la miseria almene! SPETTATORE

La meritai ; foffrirla tal vorrei Ma ciò non baffa . Tutto quel ch' io mangio Bevo o produco, è un propagato male. Ob voce adita con diletto un tempo: Crescete pur moltiplicate - or morte A Sentirla!

tutta Nella maledizion meco fla involta La mia posterità. Bel patrimonio Lasciara i mi convien , figli! Ob fos'io A diffiparlo , fol baftante io fteffo , Ne porzion ve ne reftaffe alcuna, Discredati sì, benedireste Me, delle voftre imprecazioni oggetto. Ab perche mai tutta la razza umana, Per il fallo d'un uom: così innocente Dee condannarfi, s'e innocente? Ma Che proceder da me può , che non sia Tutto corrotto? ----

Chi può in oltre riguardare il Padre dell' Uman Genere diftelo in terra , proferir suoi notturni lamenti, compiagner la sua efistenza , e bramar la morte , senza simpatizzare

feco lui nella miferia?

Si seco fleffo ad alta voce Adamo Lamentoffi al filenzio della notte Or non più come pria che l'uom cadeffe, Fresca falubre, e mite, ma da nero Umido accompagnata aere da tetra Spawentevol caligine che a fua Colpevol colcienza rappresentano (inte a doppio terror tutte le cofe Giacea sternato ful terren, ful freddo Terreno, maledia spesso la sua Creazion , fpeffo altrettanto ancora

Di tarda esecuzion morte accusando La parte d'Eva in questo libro, non è men appassionata ed atta a cattivarle parzialità . Ella è rappresentata con gran tenerezza approfimarfi ad Adamo , ma disprezzatane con une spirito di rimprovero , e d' indignazione, conforme alla natura dell'uomo , le cui passioni avean allora presegli sopra il dominio . Il susseguente suo rinovar le sollecitazioni, con tutta la parlata che siegue, han qualche singolarità affettuofa e patetica .

Più non soggiunse e le volto le terga, Ne percie ribattuta Eva: piangente A lagrime dirette e treccie [ciolte. Scarmigliata a suoi piè gettasi umile E abbracciandoli, si pace gli chiede . Ab non abbandonarmi Adamo. Il Cielo E' teflimonio del fincero amore E del rifpetto che in mio cor ti porto. Invelontaria fu l'offefa , ed io Pui frenturatamente allor delufa. Priegori, e tue ginocchia al sen mi stringo: De'tuoi sguardi soavi ond'io sol vivo

Deb non privarmi no, dammi configlio, Dammi aita in la mia difgrazia effrema Solo foftegno mio, deb non lasciarmi: Dove ricorrere, fe m' abbandoni? Dove sufifierd? Mentre viviamo Forse appena una scarsa ora, deb sia Fra noi pace.

La riconciliazione seco di Adamo su elaborata coll'ifteffo spirito di tenerezza . Eva in appresso nella cecità della sua disperazione , per impedire il retaggio della for CO 28

SAETTATORE

solpa fulla prosperità , propone al marito-riffiolversi di vivere senza figli; e non potendoniò effettuarsi, , cercar la morte per mezzi violenti. Tai sentimenti obbligano: il Lettore a rigoardare la madre dell'Uman Genere con più che ordinaria commiserazione, e contengono altresì uo'eccollente morale. Lazifoluzione di morire per dar fine alle nostre miserie, non dimostra grado di magnanimità pari a quello della risoluzione di loppottarle, e sommettersi alla provvidenza. Per lo che, il'nostro Autore con gran delicatezza rappresentò. Eva concepir quel pensiero e-Adamo condannarlo.

Dobbiamo in ultimo luogo confiderare lepersone immaginarie, cioè la morte, e la colpa . che operan molto, in quello libro . Tali continuate allegorie fon certamente bellifimi parti d'ingegno , ma come dianzi offervai, non convenevoli a Poema Eroico . Questa è ottima in sua specie, se non si considera come parte dell'opera. Le verità contenutevi fon tanto chiare e facili . che nonperderò tempo nello spiegarle; ma solamen. te offerverd che un Lettore cui nota fiala forza della lingua: Inglese, si meravigliera come il Poeta potesse trovar parole e frasi atte a descrivere le azioni di quelle due immaginarie persone , e particolarmente in quella parte dove la morte vienrappresentata formar un ponte ful Caos ; opera in vero conforme. all'ingegno di Mil-

Or siccome il soggetto di cui ragiono ; somministra opportunità di parlar più a lun-

ton /

DECIMOSESTO.

ao di tali adombrate e immaginarie perloneintrodotte ne' Poemi Eroici , così chiederò libertà di spiegarmi in una materia di curiofa natura , e non mai trattata da neffuno de' critici : certo è che l'opere d'Omero e Virgilio fon ripiene di persone immagina. rie ch' han molta vaghezza in poesia , quando non fono impegnate in alcuna ferie d' azioni . Omero altresì rappresenta il sonno come una persona , e gli ascrive una breve parte pella Iliade; ma & confideri che quantunque lo tiguardiamo adello come persona intieramente adombrata e non fostanziale , i Pagani gli facevano statue, lo collocavano ne' tempi, e lo riguardavano come una reale deità . Quando Omero ferveli d'altre fimili allegoriche persone, no I fa chain succinte espressioni , le quali presentapo alla mente un penfiero comune nella più aggradevole maniera, e postono confiderarfi come fras- Poetiche piuttofto cha descrizioni allegoriche : In vece di dire che gli uomini fuggono naturalmente, quando fono (paventati , de corpo alla fuga e al tie more, e ne dice effer compagni inseparabili . In luogo d'informare che il tempoera ventto, in cui Apollo dovesse ricevere la sua ricompensa, dice, che le ore gli portarono il guiderdone. In cambio di descriver gli effetti prodotti in battaglia dallo scudo di Minerva, dice che ne circondavano l'orla, il terrore, difluibo, discordia , furia , inseguimento , strage e morte .. Nella medefima figura, ei rapprelenta la vite. toria lieguir Diomede, la discordia come la

138 SPETTATORE madre di distruzione e d'affanno; Venere vestita dalle grazie; e Bellona avvolta in terrore e costernazione. Potrei diversi altri esempj trar da Omero, non che molti da Virgilio . Milton parimente suole nella medesima maniera esprimersi, come dove ne dice, che la victoria fiede alla man destra del Messia, quando marcia contro gli Angeli ribelli : dice che al far del Sole le ore levano la sbarra dalle porte del lume; e chiama la discordia figlia della colpa. Dell'istessa natura fon quelle espressioni, in cui descriven. do il cantar del Rossignuolo, aggiugne che il filenzio n' avea diletto; e ful comandar pace, che il Mestia fece al Caos la confusione udi fua voce . Potrei aggiugnere efempi innumerabili del noftro Poeta fcritti in quefla bella figura . E chiaro che quelli già mento-vati , ove introduconfi persone d'una natura immaginaria, fon brevi allegorie non propofte nel fenso litterale, ma solo presentate, come circostauze particolari , a chi legge , ed in una maniera inulitata e piacevole : Ma quando tali perione vengono introdotte come Attori principali, e impegnate in una ferie d' avvenimenti; han troppo impiego, e in niun modo convenevole a Poema Eroico, in cui devono apparir credibili le parti principali. Per lo che la colpa, e la morte mi lembrano Attoritanto impropri in un'opera diquella natura i quanto la forza e la necessità in una delle tragedie d'Eschilo, il quale rappresenta quelle due perfone inchiodar Prometeo ad una roccia; onde è giustamente censurato da' primi celebri critici. Non mi fovviene d'alcuna persona immagi.

DECIMOSESTO. maginaria ulata in più sublime maniera di pensare che quella in uno de' Profeti, il quale descrivendo Iddio discendere dal Cielo e visitar le colpe dell' Uman Genere, aggiugne quella spaventevole circostanza : avanti lui andava la pefilenza. E' certo che quella perfona immaginaria faria potuta descriversi con tutto il suo treno . La febre potea marciarle innanzi, il dolore alla destra , la frenesia alla manca , e la morte nella retroguardia . Ella poteva introdursi scorrer giù dalla coda d'una comera . effere scoccata fulla terra da un lampo , ammorbare l' Atmosfera coll' Alito . e col folo fiammeggiar degli occhi fpar. gere da per tutto infezione. Ma credo che ogni Lettore giudichera che in tai sublimi produzioni il mentovarla nello file della Santa Scritura , abbia qualche qualità più giufia, e grande più di quant'altre avria potute trovar per lei il più inventor Poeta nella fe-

# SPETTATORE DECIMOSETTIMO .

condità della sua immaginazione.

Luctus, ubique pavor, & plurima mortis imago. Virg.

M liton dimostra un'arte meravigliosa nel descrivere quella varietà di passioni, che nacque ne'primi nostri Parenti, dopo la disobbedienza del comandamento. Gli vediamo successivamente dal trionso del loro delitto, passioni fra rimorio, vergogna, tristezza, contrizione, preghiere, e speranza, adana persetta penitenza. Alla fine del libra deci-

## TAD SPETTATORE

decimo vengono raporcientati profirarii, e innaffiare il iuolo con lagrime: al che il Pocta aggiugne questa bella circostanza, che of frirono le orazioni penitenziali al luogo appunto dove apparse il loro Giudice, quando pronunciò la sentenza.

Ove Dio sentenziolli, e a lui dinanzi : Si prostrar riverenti e confessaro

Ambo umilmente i lor falli, e perdono Implorato, irrigando il fuol di lagrime. Nella tragedia di Sosocle v'è una bellez-

Nella tragedia di Sotocle v'è una beliericasa dell'idefia natura. Edipo dopo efferi cavati gli occhi, i in vece di gettarfi. da'merti del Palazzo, come fa nella nofta laglefe tragedia, il che fuol dare non poco divertimento alla udienza laglefe, defidera effercondotto al monte Citerone, per finir la vita in quel medefino laogo dov'egli fu efpoflo in fanciullezza, e dove fora già morto, le foffe flato efeguito allora. Il ordine de'luoi Genitori.

L'Autore che non lassa ani di poetica mente esprimere i suoi sentimenti, descrive al principio di questo libro l'accettazione-che incontrarono queste, preghiere, in una freve Allegoria, somma in quel vago pasto nella Scrittura; Ed un altro Angelo vente, e si servo appresso l'Altare, avendo un Turibulo di oro; è gli surono dati molti profumi, acciocchè ne desse all'orazioni di tutti i Santi spra Paltar d'oro che ra davanti al Trono. E il sumo de prosumi dati all'orazioni de' Santi, santi spra sulla s

Kolaro al Ciela i priegbi, e lor la via.

DECIMOSESTO. 140
Smarvir non fee d'invidiofi venti
Soffio che gli cendeffe evanti e vani:
Ma di dimenfon privi, paffaro
Per le celefi porte e da lor grande
Intercessor, d'incenso circondati
Ove l'Allar d'ovo famava; in vista

Ove l'Altar d'oro fumava; in vista Sen vennero del Padre innanzi al Trono. L'istesso pensero ripetes nell'intercessione del Messa, con sentimenti ed espressioni mol-

to enfatici.

Fra i passi poetici della Santa Scrittura, che Milton ha i vagamente intessitati in un tarazione, non devo tralasciare quello dove Ezechicle parlando degli Angeli, che gli appariero in una visione; aggiugne, che avea ciascuno quattro faccie, che tutti lor corpi, i assi, e le ali erano piene d'occhi d'ogn'interno.

\_\_\_ una lucida Coorte

Di vigilanti Cherubin che a ieno, Qua: doppio Giano, quattro faccie, e tutta

Di begli acchi ingemmata la perfona; L'acunamento di tutti gil Angeli del Gielo, a fentire la folenne pronunciata fentenza (ull' Uomo, è rapprefentato in immagiai molto vive. L'Onnipotente v'è deferites ricordară della Mifericordia nel mezzo del Giudeiro e comandar Michele di'fare il meflaggio nel. le più moderate espressioni, asinchè lo spirio dell' Uomo, a sfistico già dal 'entimento della fua colpa e miferia, non ne restasse interamente della fun colpa e miferia, non ne restasse interamente depressio.

\_\_ E perché al forte

Rigoroso annunciar delha sentenza, Non vengan meno, (perche già li veggo Contriti deplorar l'eccesso loro. 142 SPETTATORE

Con lagrime) il terror tutto ne ascondi. La conferenza di Adamo e d'Eva, è ripiena di sentimenti patetici . Levatisi questi, dopo la passata malinconica notte, scorgono il Leone e l'Aquila inseguir ciascuno la sua preda verso le porte orientali del Paradiso. in tal circostanza v'è una doppia bellezza; non solamente perchè predice grandi, e giusti auguri , sempre confacenti alla Poesia , ma perchè esprime l'inimicizia allor prodotta nella animal creazione. Il Poeta per meglio mostrare simili cangiamenti in natura, non che per abbellire il suo Poema con alto prodigio, rappresenta il Sole in un eccliffe . Questo particolare incidente , ha pur anche un bell'effetto sull'immaginazione del Lettore, a riguardo di quel che siegue; perche nel tempo istesso dell'ecclisse del Sole discende nel quartiero occidentale del Cielo una nuvola ripiena d'un'oste angelica, e più luminosa che il Sole medesimo. Tutto il teatro di natura è oscurato assin che quella gloriofa macchina apparifea in tutta la sua splen. dida magnificenza.

Perché pria che a metà giugnesse il corso Del giorno, sì ossissato è l'Oriente? Perché la bella mattuina luce Orienteggia più su quella nuvola Occidenta cossa, che di radiante Cander dipinge il sirmamento azzuerro. E lentamente giu se ne discende. Portando in sen qualche celesse salma? Ei non erro, che en este calles alma?

Ei non erro, che allor celessi faima: Da un Ciel che di diaspro avvea, fembianza Sceser nel Paradiso, e sovra un poggio Fer alto: gloriesa apparizione!

Non

DECIMOSETTIMO. 143

Non n'è d'uopo offervare quanto propriamente il noftro Autore che fempre adatta le parti agli Attori abbia impiegato Michele nell'espulione de aostri primi Parenti del Paradiso. L'Arcangelo in quelta occasione non apparisce nella sua propria figura, rè in quel, la familiare soma, nella qual Rafeile lo spirito sociale, intratteneva il padre dell' Uman Genete avanti la caduta. La persona, il sembiante, e.il comportamento convenevoli ad uno spirito della più alta sfera, sono vagarnente descritti nel passo seguente.

\_\_\_ E tofto l'Arcangelo s'appressa, Ma non già nella sua celeste forma: Uom par che ad incontrare altr' uom s'accinga Da militare porporino manto, Gaja più che i già tinti in Melibea O nel sangue dei Murici di sera, Negli armiflizi già bell'ornamento Aeli Antichi Monarchi ed agli Eroi . E l' Iride n'avea tinta la trama: La Visiera del suo Elmo siellato Alzata il discopria d'età confine Alla virilità : come da lucido Zodiaco, da un Pedaglio al lato Scende La Spada , (di Satan , fiero Spavento) L' Afta in man gli fcintilla . Umile inchino Fè Adamo. E l'Angel in regal contegno. Staffi . e dichiara si la fua venuta .

Il Jamento d'Eva quando ella ode dover partire dal Giardino del Paradifo è veramente paterico. I fentimenti fon propri al foggetto, e contegono altresì tutta la dolceza particolare al bel fesso.

Degg'io dunque lasciarti, o Paradiso! Abbandonar così te, suol nativo;

SPETTATORE Voi felici paffeggi ombre voi ; degno Ricovero di Dei! dove quieta Benche afflitta , sperai spender i indugio Del di che ad ambo noi mortal s'avanzu. O fiori che non mai fotto altro clima Germoglierete, e voi già su'l mattino Prima , ed ultima mia vifita a fera , Voi che allevai con amorosa mano Fin dal primo Spuntar , cui diedi il nome ., Chi ergeravvi or al Sole in ordin vario? Chi disporrà vostre famiglie, e il fonte D'ambrofia scemera per irrigarvi? Te affin Boschetto nuzial che ornai Di quel ch'è dolce all'odorato, e al guardo, Te come lafcero? Dove in più baffe Mondo aspro e oscuro al paragon di questo Dove volgero mai gli erranti paffi? Respirar come in altra aria men pura Potremo? Avvezzi ad immortali frutta. La parlata di Adamo abbonda di pensieri egualmente compassionevoli , ma più virili ed elevati . Nul'a può concepirsi p à sublime e poetico del paffo feguente. Ma quel che più m' affligge è tal partenza, Come fe ascoso io debba effer dal suo Cospetto, e privo della fua beante Grazia. Qui frequentar potrei divoto Quei luoghi tutti ch'ei di sua divina Degno presenza, e dir a'figli miei : In quefto Monte ei mi comparfe , e fotto Queft' albero ei vifibile fi flette: Fra quefti Pini udii fua voce , e fece Parlai fu quefto margine del fonte . Cotante erger vorrei d'erbof cefpi

Are di gratitudine, e dai rivi Tutte ammasar le colorite pietre. DECIMO SETTAMO.

Admiumenti e mimorie all'attre etadi,
E por su quelle per vostiva offerta
Dolce olezzanti gomme e frutta e spori,
Dove in cotes o basso mondo, dove
Cercherà io le scintillanti sue
Apparizioni, o de suo passi l'orme?
Coe sebven m'involai dal suo disegno:
Pur richiamato a prolungata vita
Ed a promessa fre pro sileto io miro
Di sua gloria le tracce ancerchè estreme,
E da iontan le sue vestigia adoro.

L'Angelo dappoi conduce Adamo al più alto monte del Paradifo, e gli prefenta in. torno tutto un Emisfero, come Teatro proprio a quelle visioni, che doveano effervi rappresentate. Ho già offervato come il progetto del Poema di Milton sia in molte parrticolarità più nobile che quello della Iliade o dell' Eneide. All' Eroe di Virgilio vien presentata la vista di tutt'i suoi discendenti ; ma se quell' Episodio è giustamente aminirato come uno de' più nobiii dilegni in tutta l' Eneide, develi pur concedere che quel del Milton fia d'una natura superiore. La visone di Adamo non è confinata ad alcuva particolar progenie dell' Uman Genere, ma Ren. deli a tutta la fpec'e.

'In quella gran raffegna presentata ad Adamo ditutt' i suoi figli, i primi oggetti gliesi. biscono la Storia di Caino e d'Abel. Quella curiostà e quel naturale orrore in Adamo alla vissa del primo motibondo uomo, son mi-

rabilmente accennati.

Ma non bo vista or io la morte! E' questa La via che a sua natia polve uom ritorna? Temo II. G Ob morte e malattia , introduce una foena di

gaudio, d'amore e di fella. Il fegreto piacere ch'entra nel cor d'Adamo attento a quella vilone, fu inventato con dilitatezza grande. Non develi negligere la deferizione del lascivo femmineo stuolo, il quale sedulle i figli di Dio, come la Scrittura gli chiama,

Quello che visto bai già semmineo stuole
Che di dive parea si allegra e gajo,
Si molle, ma d'egai bontà spogliato,
In cui l'onor domestico di Donna
Conssiste il principal de' pegi susi.
Selo allevate e ammanstrate al gusto
Di lascivua appetenza, al canto al ballo
A vossimenta a ciance a ed occhiate;
D' womin la sobria sirpe, a cui la vita
Religiosa di l'eletto nome
Di speliuoli di Dio, ceder vedrassi
gnobilmente lor virtude e spana
dil'institoso vezzeggiar di questo
All'institoso vezzeggiar di queste

Belle Ateifie:

La feguente visione è d'una inatura tutta contraria, e ripiena degli orrori della 'guerra; alla vista della quale Adamo distemprasi in lagrime, ed esclama appassionatamente così.

Ab! Chi son quei? ministri son di morte;
Nor unmini, se puon tanto inumario
Morte agli uomini dar, moltiplicando
Innumerabilmente il reo peccato
Di colui che al fratel tosse un vita.
Poichè di chi, se non de' suoi fratelli
Fas strage umo che l'altro uno distrugge?
Milton per proseguire con piacevole varie.
ti nella sue vitoni, dopo aver eccitato nella mente del Lettore le diverse idee del ter-

148 SPETTATORE

rore conformi alla descrizione della guerra, passa alle immagini più dolci di trionsi e seste nell'altra visione di dissolutezza e lussu-

ria per introdurre il diluvio.

Scorgefi che il Poeta ebbe in vista Ovidio nella descrizione del diluvio universale, e quindi offervar fi deve con quanto giudizio cgli sfugga il soprabbondante , e il puerile del Poeta Latino. Non vediamo qui ne il Lupo nuotar fra le Pecore, ne alcune di quelle scherzevoli immaginazioni censurate da Seneca, come (convenevoli alla gran cataltrofe della natura . Se il noffro Poeta n'ha imitato quel verso che dice non vi fosse altro che Mare, e che quello Mare non avelle Lidi , non fissovi il pensiero talmente , che ne potesse con Ovidio incorrer censura. L'ultima parte di quel verso in Ovidio è vana e superflua, ma in Milton giusta, e bella

Jamque mare & tellus nullum diferimen

habebant Nil nisi pontus erat, deerat quoque litto-

ra posto. Ovidio

Mare il Mare copria: Mar senza lido: Milton.

La prima parte della descrizione, in Milton.

ton non antecipa la seconda. Quanto è quel che siegue nel nostro Poeta Inglese in quella cccasione, più grande e soienne,

Entro a' vasti Palazzi ove pur dianzi Regnato in Lusso, avea: marini mostri

Nido e tana facean:

the quel luogo delle metamorfoli, dove i molfi Marini nuotavano, dove le Capre Jolevano palcere. Il Lettore troverà molti atti passi somiglianti nelle Latine e Inglesi descri-

- 50 Coo

DECIMO SETTIMO. 149 descrizioni del diluvio, dove il nostro Po eta ha vilibil vantaggio. L'Etra oppressa da nuvole, le ruinose piogge, le inondazioni de' Mari, son descrizioni degnissime d'offervazione. La circostanza appartenente al Paradiso è si vagamente immaginata, e convonevole ai fentimenti di molti dotti Autori , che non posso astenermi di collocarla in queflo foglio.

Dalla forza dell' acque anche allor quefto

Monte di Paradiso dalla sua Sede rimofo fia: de'flutti il corno

L'urterà con le sue guafte verdure Giù pel gran Fiume , e gli alberi a seconda Entro all' aperto Golfo, ivi a reftarft Hola Salfa e sterile, un ricovro

D'orche e di foche: e de marini mostri

Agli ululanti rauchi echeggiante: Il Passaggio del Poeta dalla visione del diluvio, al dolore che ne forge in Adamo è d'un'estrema grazia, e copiato da Virgilio, ancorche il primo pensiero introdottovi sia

più simile allo spirito d' Ovidio. Oh come allor t'addolorasti, Adamo! Di tutto il germe tuo la fin mirando: Depopolazion! misera fine! Te un altro di lagrime diluvio, Altra di duolo inondazion sommerse, Afforbendosi al par de' figli tuoi, Sin che ti rilevò con man gentile L' Angelo, e in piè ti sostenesti alfine, Ma sconfolato qual fremente padre Sovra i corpi de' suoi figli ch' a un tratto Tutti spenti gli sur sugli occhi suoi. Sono stato più particolare nelle mie cita.

zioni dell'undecimo libro del Paradiso Perduto .

SPETTATORE

duto, perchè non è generalmente contato fra i più notabili di quel Poema; perloche, forse chi legge potrebbe facilmente trascorrere que' diversi passi in esto, che meritano la nostra ammirazione. L'undecimo e duodecimo fon in vero fondati fu la fola circoftanza della partenza de'nostri primi Parenti dal Paradifo; ma ancorche questa non sia di per sè un foggetto tanto sublime quanto quel'o della maggior parte de precedenti libri, ella è pur diffusa , e diversificata con tanti e tanto forprendevoli incidenti, e grati Episodi, che questi due ultimi libri non possono riguardarsi come parti ineguali di questo divino Poema. M'è d'uopo aggiugnere in oltre che fe Milton non avelle rappresentato i noftri primi Parenti scacciati dal Paradiso, la sua caduta dell' uomo faria ftata non compiuta, e rer confeguenza l'azione imperfetta.

# SPETTATORE DECIMO OTTAVO.

Segnius irritant animos demissa per aures Quam qua sunt oculis subjecta sidelibus. (Hor.

M lton dopo aver rappresentato in visione mo gran periodo di natura, spedice il reslo in narrazione. Egli divisò una bella ragione per il procedere dell' Angelo con Adamo nella stessimaniera; ancorchè la vera ragione senza dubbio fosse il a dissioni con a vata il Poeta nell'ombreggiar una Storiatato missa e complicata d'oggetti visibili. Averi voluto però che l'a vesse fiatto, qualmque fatica costata gliene sosse por visa un que fatica costata gliene sosse per via pur di visioni.

DECIMO OTTAVO.

visioni . Per dir francamente la mia opinione, parmi che l'elibir parte dell'Illoria dell' Uman Genere in visioni, e parte in narrativo, sia come le un Pittore d'Istoria mettesse in colori la metà del suo soggeto, e scrivesse la parte restante. S'egli è pur vero che mai questo Poema languisca, è solo nella suddetta narrazione, dove in alcuni luoghi l'Auttore flette così attentofalla scienza Teologica, che trascurò la Poetica. La narrativa, pur si leva molto felicemente in diverse occasioni, dove il soggetto è capace d'ornamenti poetici, come particolarmente nella confusione descritta tra i fabbricatori di Babelle , e nell'accennamento de'flagelli d'Egitto. La tempesta di grandine e fuoco, coll' oscurità che copri la terra tre giorni , fon descritte con grand' energia. Il vago passaggio che siegue, sorge dai fublimi indizi nella Santa Scrittura.

B domato così da dicci piaghe
Del fiume il Drago sopporrassi allora
A lasciar via parir tutto Vraele,
Umiliarsi sia visso sopporte
L'ostinato suo cor ma come gbiaccio
Che dopo di scelar, riù si congela,
Più indurato ancor sia, sinché in suarabbia
Quei che pia congedò, perseguitando,
Con tutta l'Osle seco, il mar lo ingbiotta;
Mentre lascia passar gli altri, qual sopra
Arido suol sva cristaline mura,
Starsi così dalla mosaica Verga
Imposso.

Il Dragone del fiume è un'allusione al Coccodrillo, che abita nel Nilo, onde all'Egitto deriva abbondanza. Questa allusione è presa

SPETTATORE. fublime paffaggio in Ezechiele :da quel Così ba deste il Signore Iddio, eccomi foprate Faraone Re d' Egitto gran Dragone , che giaci in mezzo de' tuoi fiumi , che bai detto , il mio fiume è mio ,ed io fon fatto da me ftello. Milton ci da un'altra nobile e poetica immagine nella medesima descrizione, copiata

quasi parola per parola dall' Istoria di Moisè. Tutta notte in lor traccia ei move, e il fi an Appre far da caligine è interrotto Fin al mattino: e allor Dio riguardando Fra l'ignea colonna e fralle nubi: Tutta Sconvolgerà l'Ofte nemica; B de' lor carri infrangerà le ruote .. Moise per divin comando, ancora-Diftenderà la fua potente verga Sull' onde, e l'onde ubidiranno al cenno. Ecco tornar fulle schierate squadre I frutti e formontar l' Egizia guerra .

Il difegno principale di queflo Episodio era dar ad Adamo un'idea della persone santa, che dovea ristabilir la natura umana in quella felicità e perfezione ond'era caduta ; e quindi il Poeta fi limita alla linea d'Abra. mo, ende il Messia dovea discendere. L' Angelo à descritto veder il Patriarca attualmente viaggiando verso la terra di promissione , il che dà una particolare vivacità a questa

parte della narrazione.

- lo il veggo, e tu nol puoi; Con quanta fede ci lascia pur quei numi Gli amici e il suol nativo, un di Caldea, Or passa il guado d' Haran, e conduce Vafto armento, ampie greggie, e numerofa Servità: non errante in povertade,

DECIMO OTTAVO.

Ma tutta sua possession confida In Dio che in terra sconosciuta il chiama : Egli or giunge in Canaan, vegge sue tende Ac campate. appo Sechem fulle proffime. Pianure di Moreh; quivi ei riceve La promessa del dono a sua progenie, Di tutta quella region da Hamath Aquilonar sino al deserto australe,

( Le cose ancor non nominate io chiamo. Per lor nome )

Siccome la vision di Virgilio nel sello dell' Eneide verisimilmente, diede a Milton il m. tivo di tutto questo Episodio, così l'ultima linea è una traduzione di quel verso, dove Anchile fa menzione de' successivi nomi de luoghi

Hec tum nomina erunt , nunc funt fire nomine terra.

Il Poeta vagamente rappresenta la gioja o l'allegrezza di cuore in Adamo fulla scoperta. del Meffia . Ei ne vede il glorno da lungoper via di fimboli ed ombre; e ne gode; maquando trova la redenzione dell'uomo compita, e il Paradiso rinovato, esclama in estasi :

Oh infinita bonta! Bontade immensa!

Che produrra tutto quel ben dal male, ec. Accennai nel mio festo foglio fopra Milton, che un Poema Eroico, secondo l'opinione de' migliori Critici, deve finire felicemente e lasciar la mente del Lettore condotta fra molti dubbi, e timori , afflizioni e inquietudini, in uno stato di tranquillità e soddisfazione . Il soggetto di Milton per tante altre qualità commendabile , era deficiente in questa particolarità . Quì dunque il Poeta mostra un eccellente giudizio, non che bel-G .5.

#### 4 SPETTATORE

liffima invenzione nel trovar un metodo per diupplire quello naturale difetto nell'argomento: così egli ci lascia vedere in fine l'avveriario dell'Uman Genere nel più inémo fato di mortificazione. Le vediam morder cenere, intriso nella polvere, e vieppiù immerso in tormenti. Al contrario i nostri due primi Parenti sono confortati in sogni e vicinoi, rallegrati con promette di slavazione, e sollevati a spetanza di felicità maggiore che la perduta. In somma Satana vien rappresentato miserabilissimo nel colmo de' suoi vioni, e Adamo arioniante nell'estremo del. la sua miseria.

Il Poema di Militon termina molto nobilmente. L'ultime parlate di Adamo e dell' Arcangelo fon tipiene di fentimenti morali e iftruttivi. Il fonno d' Eva, e gli cfietti che se calmano il perturbamento dell'anima, producono la medefima forta di confolazione nel Letto-e, che non può leggere il ultima bella parlata aferitta alla madre dell'Uman Genere, fennas un interno piacere e foddisfa-

zione .

Onde torni, ove andessi io so: che Dio Nel Jonno è ancora, e sa suoi messe i sogni Che propiz; ei mandommi a pressigue. Qualche gran bene sin da quanda affitta E dal cordossio sanca a dormir caddi: Guidami, induscio in me non è, l'andarne Teco, è lo stello a me che qui restarmi: Come lo starvi senza e, sarebe L'istesso che malcolentier partire. Tutto quello che al Ciel soggiace, e tutti I looghi a me tu sei. Tu ch' al per mio Perverso error, dal Paradis esgisio.

DECIMO OTT AVO.

Quefte inoltre e certissimo conforto Reco di qua; ch' lo già perdendo il tutto; ( Tal concesso & a me indegna alto favore) Pur la fonte Sarò donde il promello

Seme verrà reflorator del tutto.

Ne'versi seguenti onde finisce il Poema fcintillano radianti immagini ed espressioni

poetiche.

Eliedore nell' Etiopiche c' informa che il movimento degli Dei differisce da quello de' mortali in questo , i primi non muovono i piedi, ne procedono a passi; ma scorrono immobili su la superficie della terra. Offervisi quanto poeticamente Milton faccia così mover gli Angeli, che dovean impossessarsi del Paradifo.

Eva l'universal madre si disse; Se ne compiacque Adam , ma non rifpofe , Troppo vicin P. Arcangel era; e tutti Discendevano già dall' altro colle In fulgida ordinanza i Cherabini Alla for fiffa flazion , radendo Il suolo a guisa di Mergore: come Sorta da un fiume vespertina nebbia Spandesi per la piaggia paludosa E avanzando terren, veloce incalza L' Agricoltor che al suo riposo torna . Alto dinanzi a lor vien fronteggiando L'imbrandita di Dio spada, e divampa

Feroce qual cometa . ... Il nostro Autore nel seguente passaggio, prefe l'idea da quello della Scrittura, ove l'Ange. lo conduce fuor della città Lot e sua famiglia . - Onde tofto i noffri lenti

Genitori per man l' Angelo prefe: Dritto all'oriental porta guidolli

SPETTATORE E di là ratto ancor giù per la rupe Alla pianura soggiacente; e sparve Ambo addritto in guardar, ec.

La scena che sorprende i nostri primi Parenti nel rivolgersi al Paradiso, fa viva impressione nella nostra immaginativa, come purle naturalistime lagrime versate in quella occatione.

Adamo addrittain guardar, vider su tutta Il lato oriental del Paradifo, Ondeggiar quella fiammeggiante spada, E ne vider la gran porta da faccie Tremende, e da infocate armi affollata. Spargere alcune lagrime natura Lor fece, e ne fu tofto il ciglio asciutto... Tutto dinanzi a lor giacefi il Mondo. Ove al riposo scegliersi dimora, Providenza è lor guida.

Se potelli prefumer al minimo cangiamento in quest'opera divina, giudicherei che il Poema tariali meglio finito fenza i due versi. feguenti

- A paffi erranti

Lentamente a traverfo Eden, per mana, Prefer la loro felitaria via . I quali ancerche belli , fon di gran lunga. inferiori al precedente paffaggio, e rinuovano in mente al Lettore, l'angoscia, già dall' antecedente confiderazione molto fcemata.

Tutto dinanzi a lor giaceasi il Mondo. Ove al riposo scegliersi dimora.

Providenza & lor guida:

Il numero dei libri nel Paradifo Perduto & fimile a quei dell' Encide .. Il nostro Autoro nella prima edizione, divisò il Poema in die ci libri , ma dappoi separò il settimo e it dueDECIMO OTT AVO. 157

duodecimo in due, con alcune piccole addizioni. Eu questa teconda divisione, a ben etaminarla, fatta con gran giudizio; e nengià per chimerica idea di raffemiglianza a. Virgilio, ma pér più giusta e regolar dipo-

fizione della grand'opera .

Quei che han letto Boffuet molti critici in appresso, non vorranno scularmi se non espongo la particolar morale inculcata nel Paradilo Perduto : ma io non posso, in verunconto penfar coll' Autore Prancele, che un Poeta Epico abbia primieramente a sceglier una certa morale per teffitura e fondamentodel suo Poema, e di poi trovar una Storia : fon però del suo parere , che neffun giusto Poema Eroico fesse mai o possa esser fatto. onde un'eccellente morale non poffa dedurfi. Quella che demina in Milton e la più universale ed utile, ed è in fomma la feguente,. che l'ubidienza alla volontà di Diorende felici gli uomini, e la disubbidienza gli rende infeiici. Ouesta è visibilmente la morale della principal parte dell'Istoria che verte fra Adamo ed Eva foggiornanti in Paradifo, mentre ferbavano il comandamento dato loro . e scacciatine subito che l' ebbero trasgredito ... Questa è altres] la morale dell' Episodio prin. cipale che ci mostra come una moltitudine d' Angeli caddero dallo flato di felicità, e furon gettati nell' Inferno per la disubbidienza. Oltre quella gran morale, da rignardarli comel'anima del poema, ve ne fone infinite altre inferiori nelle fue diverse parti, che rendon quest'opera utile ed istruttiva più che alcun. a tro prema in qualunque altra lingua.

Gli Offervatori dell' Od ffea , dell' Iliade »

## SPETTATORE

e dell' Enride prefero molta cura a fiflar ti numero de' mefi o giorni contenuti' nell'azzione di que Poemi Se alcuno penfa che ciàne vaglia la pena in Milton, troverà che dalla prima apparenza di Adamo nel libro quarto alla fua efpulione dal Paradifo nel duodecimo, l' Autore computa dicci giorni. In quanto a quella parte dell'azione deferitta ne' tre primi libri, ficcome non paffa fralle ragioni della natura, così non mancai d' offervare non dover effer quella foggetta a calcolo di tempo.

Ho finito le mie offervazioni sovra un' opera di tant'onore alla nazione Inglese. Ne ho prefo una vista generale sotto i quattro capi, del foggetto , de' caratteri, de' fentimenti, e de lo file, facendo ognuno di loro la materia d un foglio particolare; ed ho in fecondo luogo mentovato le censure che può incorrere il nostro Autore fotto ciascun di que' capi, limitandole a due fogli, ancorchè avefli potuto aumentare il numero, s'io fofsi stato disposto a distendermi in soggetto co. sì dispiacevole. Credo però che il più seve. ro de' Lettori, non ci troverà alcun picciolo errore di Poesia Eroica che non venga sotto uno di que'capi fra i quali ho distribuito i difetti Dopo aver trattato così ampiamente del Paradifo Perduto, non ho potuto giudicar sufficiente l'aver celebrato questo Poema nel tutto, fenza discendere alle particolarità. Per lo che ho dato ad ogni libro un foglio, e cercato non solo di mostrare che il Poema sia bello in generale, ma indicare altre i e sue particolari eccellenze, e determi--ee ove confistano. Ho cercaro mostrare che

DECIMOOTTAVO. alcuni paffi fian belli per fubiimita, altri pen tenerezza, altri per eller naturali, chi commendabile per le paffioni, chi per la morale, taluni per fentimenti, e molti per esprel. fione. Milono ancora ingegnato di far vedere come l'ingegno del Poeta spicca in felici ritrovamenti, in remote allufioni, o imitazioni giudiziole, copiando o imitando Omero e Virgilio; ed elevando le proprie immaginazioni con l'ulo di diversi passi nella Santa Scrittura . Avrei potuto inferire ancora diversi passi del Tasso imitati; ma siccome non: riguardo il Tasso di merito uguale, così non volli render perplesso il Lettore con tai citazioni, che avrian potuto dar maggior onore all' Italiano, che ali' Inglese Poeta. In fomma ho gercato particolarizzare quelle innumerabili forte di bellezze, che or faria tediolo ricapitolare, ma fon effenziali alla Poefia, e non manchevoli certo nelle opere di questo grand' Autore . Se al principio nell' impegnarmi in quelto difegno , aveffi penfato ch'ei fosse per condurmia tanta lunghezza, forse me ne sarei sgomentato, ma la cortele accoglienza incontrata fra quelli de' cui giudizi fo grande stima, non mi lascia onde pentirmi del mio lavoro.

# OSSERVAZIONI.

N Juna cosa fa traviar gli uomini d'inge. Quando una tale affettazione viene a pubblica luce per via di scritti adorni di spiritola letteratura, perniciossissimo egite lassississimo scritti esta scritte l'una senza sieno, e gli altri sena

## OSSERVAZIONI.

rispolta: perchè i Lettori son nella più grams parte troppo sovente abbagliatidal-falso splendore della novità, per non effer eglino abili al rigorolo elame dell' altrui raziocinio: ilchè involve molta difficoltade e fatica . E quindi pur troppo (pesso la verità è travestita, e gli Autori, e le Nazioni fono male al pubblico rappresentati

Monsieur de Voltaire celebre Poeta Francefe, pubblicò, non ha molto, un faggio o fia ragionamento critico full' Bpica Poelia nelle Nazioni Europee, da Omero fino a Milton Avrebb'egli dato un miglior titolo all' opera fua, fe'l' avesse intitolata saggio su!-l' Epica Poelia, ovvero, ragionamento critico lu i Poemi Epici. Io non ho ancor mai fentito parlar di Poemi Epici Afiatici o Americani : nè udito dir che vi fosse Enica Nazio. nal Poelia:

Offervando io dunque in varie parti di questo nuovo trattato, molter falle nozioni del Nazionale Italian gusto in letteratura. e non poco di fallifima acutezza a dilpre: gio d' uno de' migliori nostri Poemi, e adififtima di molte sublimissime parti del diwino Poema Inglese, del Paradiso Perduto, pensai che la naturale obbligazione di difender il generale letterario gusto del mio Pae fe , e l'amor della verità, m' aftringeffero a vendicare due gran Poeti affaliti da questo nuovo ingegnoso critico : tanto particolare mente più, per aver io già da molti anni intrapresa la traduzione dell' Inglese criticato

Prima ch'altri veniffe allo fretto efame delle da me trovate difettofe parti di questo. fag-

faggio, specialmente di quelle che al Poemadel Milton concernono; laria d'uopo o il rammentario di leggere quei dottifimi Spettatori, che il celebre Gentiluomo Giuleppe Addision Sepretario di Stato già ferille lopra quelle or viepiù al proposito e rettifime idee; che forse potrebbono essere state lopite da quefica artificio critica.

I. Lettori ci vedrebbono anche Omero affalito ancora in quello faggio, e il vedrebbete, dico, nol duo vero lume ; ed appaghetiano una lodevole curiofità d'offertare quali differenti imprefficni un medefino cggeto abbia fatte nelle menti dell' Addifion e del-

Voltaire ..

Io non dirà molto in difefa d'Omero si ma trattato da questo critico. Quel divino Poeta è stato già si vittoriofamente diseso da amplisseme penne, che non ha biseno della mia debule afsissenza Avrei folamente veleto che la incomparabile Madama Dacier fosse poco più lungamente visituta per vedere Monficur Voltaire parteggiare col burlesco Omerola Morte e a un tempo issesso non mero

vigliariere e ridere.

Fu già da me avertito a primo il Letto re a non lafciarfi diffuire da un artificioli maniera di ferivere. Ora gli dimoftrerò quanto ulo fia flato fatto d'ingegnofa malia in questo ragionamento. Che. sterminato campo favvisi nel principio apparire. Per la libera, e piena carriera dell'Epica! Mai o breve poi quell'immenfo profetto a poeco a poco raccorciasi, in angostissimo spazio e acl particolar gusto di cialcuna nazione; c. ciò.

161 OSSERVAZIONI.

ciò, come M. Voltaire la intende, per lo can-

giamento giornaliero delle arti.

A pagina 38. Ma non conviene delle invenzioni dell' arte quel che dell' oper di in atura . La fantafa medefima ande la Pocfia fu inventata, cangia oppi giorno tutte le fue produzioni, perch'ella fiessa despetta a deterne vicende, la Poessa ela stussica de' Persfanti disfersica tante dalle nossre, quanto la levo lingua.

Quelta nozione può effer vera nelle mecaniche, ma non mai nelle arti liberali e nelle fcienze; perch' elleno fono fiffate fovra fondamentali invariabili naturali e intellettuali

principj.

La fantasia, la quale, a senno di M. Voltaire, fu inventrice della Poesia , ogni giorno produce qualche cofa di nuovo; ma non comprendo come ciò sia lo stesso che cangiar tutte le sue produzioni . I costumi e le guife tanto in pace che in guerra, avendo in qualche maniera cangiato, sono state in confeguenze descritte in differenti maniere ; e molti nuovi nomi fonofi dati alle cofe nuo. vamente inventate o scoperte. Ma che però? la Poesia non ha cangiate le sue produzioni. Ogni specie di Poesia è pure ancor la medefima : ed in quanto all' Epica ; i due più antichi Poemi fono quelli d'Omero, le cui pedate sono state senza dubio seguite poi da Virgilio, dall'Ariosto, dal Tasso, e dal Milton, fenza ch'io mentovi Aristotile il quale da que' due Poemi traffe le regole ch'eg'i diede dell' Epica. Armi, battaglie, affedi, valore, vittorie, sconfitte ec, sono state le medesime da Achille fino a Rinaldo e Tancredi.

La polvere da schioppo è moderna invenzioOSSERVAZIONI.

zione, e benchè abbia cotanto alterata l'arte della guerra ; con tutto ciò i Soldati dicono che la maggior uccisione accade quando fi viene all'armi bianche : antica maniera di

combattere.

Il maggior cangiamento è avvenuto nella Religione , e questo ha folamente alterato l' oggetto dell'adorazione ed il rito . Tempi Altari Sacerdoti Adorazione Preghiere ec. non hanno cangiato i lor nomi . Tutte le umane paffioni, tutti gli oggetti di natura i più con. venevoli a belle descrizioni a similitudini , fono ftati fempre gl' ifteffi non folamente fin da Omero, ma fin da Adamo, e faran tali fino alla fine del Mondo.

Dev'è dunque , di grazia , queste cangia. mento di produzioni nella Poesia ? la novità delle cose e de costumi e le differenti maniere d'esprimerli, fanno una perpetua varietà, ma non cagionano mai alterazione alcuna nell'arte, e non cangiano le di lei pro-

duzioni .

Lergansi per esempie ,"i duelli fra Achille ed Ettore, con lancia e scudo : fra Enea e Turno con un Giavelloto e un Termine , die poi fra Sacripante e Ruggiero, e fra Ruggiero e Rodomonte , ed in fine fra Tancredi. e Clorinda , e fra Tancredi ed Argante con ispada e scudo : si comparino tutti ; e non vi fi troverà altra differenza che quella del combattere . L'istesso coraggio intrepidità e attonitezza sono stati egualmente bene e in varie maniere descritti da tutti e quattro quefi fublimi Poeti : il che porge si bella varie. tade ai Lettori , benche la cola descritta fia.

164 OSSERVAZIONA

fempre l'istessa: due che combattono , l'uno

perditore , e l'altro vittorioso.

Ettore priega che il suo cadavero non sia gettato a i cani: Religioso abbortimento di quell'età. Turno non dimanda nè perdono nè vita, ma solo che il suo corpo sia relo a'suoi Genitori: Religioso pregiudizio della medesima specie. A. Rodomonte viene osferta la vita; egli la disprezza, ed al sine morendo:

Alle squallide Ripe d' Acheronte:

Sciolta dal corpo più freddo che giaccio Restemmiando fuggi l'Alma sdegnosa

Che fu sì altera al Mondo e sì orgegliofa. Clorinda concede e domanda perdono, e defidera battefimo dall' avverfario: nuova nozione di Religion nuova. La vita fu ancora offerta ad Argante s'egli volca cedere al valore o alla-fortuna del fuo nemico: egli la prende a fehero.

Non fe natura di timor capace:

Ricombatte, e muor come visse:

Meriva Argante, e tal moria qual visse,

Minacciava morendo, e non languia.

Superbi formidabili e feroci

Gli ultimi meti fur, l'ultime voci.

Voi ben vedete ne'due ultimi Poemi la maniera di combattere molto differente da quella d'Omero e Virgilio, perchè le arti della Gioftra e della Scherma eran di gran lunga migliorate.

Vedete pur anche le differenti nozioni di Religione. Questi due ultimi Eroi non si curavano di quel che avvenisse delloro cadaOSSERVAZIONI.

radaveri : Clorinda non penía ad altro che alla Salvazione dell'anima . Ma le morti d' Ettore, di Turno , di Rodomorte , e d' Argante , tutte accadono alla fine de' Poemi , ed a un istesso proposito : la prima per l'eecidio di Troja : la seconda per far rimaner Enea libero fignore del Lazio : la terza rer. che la Francia foffe totalmente libera da'Saraceni. e la quarta per la liberazione di Gerufalemme : tutte differenti rifpettive mire de'quattro grandi Poeti . E chi può negare che gli ultimi tre abbian copiato Omero non folo in quelta circoftanza , ma in tante altre parti ancora de'suoi due Poemi, di quante eran capaci gli loro ? Le cole fono state le medefime in tutte queste produzioni . Maghe Giganti Mostri ec. fono succeduti a Dee a Ninfe a Calipso a Circe a Polisemo gli ucmini agli ucmini , i Santi agli Dei , ed in Milton gli Angeli agli Eroi . E'sì lontano che la fantalia abbia cangiato tutte le produzioni della Poesia; quanto è vero che se tutte non si riguardano, con occhio poetico , non parrebbono fe non una Totologia : e pure quando con occhio poetico fono riguardate , quanta varietà mai porgono al Lettore! La Pittura , la Scultura , e l' Architettura , fono flate fempre l'ifleffe dall' auge della lor perfezione fino a' nostri tempi : il loro corfo è fato interrotto dall'ignoranza e dalla barbarie delle Nazioni , nelle quali o non fi dipinfe punto o molto male, e si fabbricò peggio. Ma può alcuno dire che in quei tempi e Nazioni si sapesse l'arte del dipingere o del fabbricare ? Quelle atti non lono mai flate cangia.

OSSERVAZIONI. giate ; perchè sono file sopra invariabili

Ho visto bellissime Statue degli antichi Greci, n'ho poi v sto del Buonarota, del Volterra , Algardi , Bernini , Gerardon , ed ultimamente de' miei due amici Le Gros e Rusconi, quali egualmente belle, con più e con meno gradi di bellezza; ma tutte dagl'ifteffi principi dell'arte, tendenti e molto approfii.

mantifi alla estrema perfezione,

principl.

Siamo ora al volo del nostro Autore, fino in Persia . Se la Poesia e la Musica de' Perfiani differiscono cotanto dalle nostre; ardisco dire ch'effi non hanno ne l'una ne l'altra . Di che mai può la lore Poesia trattare? che mai esprimere, se non le umane passioni, se non le belle produzioni della natura ? Che inventare, se non allegorie, Romanzi, favole ed Incanti? che riferire se non umane, diaboliche, angeliche o divine geste? Dovra un Poema Epico Persiano effer diffimile da' nostri, perch' è Persiano ? Ci sono cogni. te le loro antiche e moderne guerre ed Eroi, persone tanto simili alle Europee, quanto uomini ad uomini ; e perchè l' Epica Poesia loro non dovrebbe effere simile alla nostra ? Fiumi Ruscelli Monti Pianure Boschi Nuvo. le Sole Luna ec, non sono eglino nella Per. fia come altrove ? notrebbe alcun Poeta Persiano dire che Zeffiro move gentilmente la radica d'un albero, e che i Saffolini scorrono mormorando per entro l'immobile ru-

Giascune che percuote sulle corde d'uno fromento, fa del rumore, ma se non le tocca secondo le regole dei toni e delle mi.

OJJERVAZIONI. 167
fore, non ne produce Mufica. L'ultimo Ambafciador di Marocco diede un concerto a nalazzo in una notte di corte, fuonato e

palazzo in una notte di corte, suonato e cantato dal suo strano corteggio. Ma quel rumore, e quel goaulare potrebbe mai chiamarsi Musica?

marti Mulica?

La novità non confifte nelle cofe in sè flef. fe, ma nella frafe con la quales' efprimono; non nelle produzioni, ma nella maniera. Il differente lume nel quale fi riguardan le cofe, è la forgente perenne della novità.

Abbiamo (ublimi avanzi della Poessa Orientale ne' Salmi, nelle opere di Salomone e ne' Profeti: ed è agevole a conoscersi che la sublimità conssile nelle metaforiche fras, e nella grandezza della loro immaginazione, derivate dal diverso lume in cui riguardavan

le cofe.

In somma la Poesia in tutte le sue specie altora è più persetta, che imita più la natura delle di lei pruduzioni più belle: Per lo che la Poesia, come il suo solo modellod inatura, rinuova si, ma non cangia mai le sue produzioni. Fin quando ella inventa il meravigliofo, come le trasformazioni i cavalli alati ec. non sa altro che congiungere differenti naturali cole che non sono mai congiune ei in natura. La mente non può esprimere alcuna immagine che non le sia già pervenuta per via de senio.

Mi conviene domandare feufa al Lettore per averlo sì lungamente, tenuto fopra queflo foggetto, e ripeteregli cose ch'egli già ben sapera; ma ve n'era quasi necessità, per consutare quel fasso raziocinio, sul quale M. Voltaire ha sondato la sua critica, , e per le

## 168 OSSERVAZIONI.

equale intende provate alla fine, che un Poe. ma Epico Francele debba effer quali affatto differente da tutti gli altri Poemi Epici.

A pag. 39. Se io devo dare la definizione d un abito: io non devo descriverne uno particolare. Cò folamente prova che una definizione non è una delcrizione.

Pag. 42. E' tanto facile diffinguere un Autore Spagnuolo, Italiano o Inglese al loro file: quanto il conoscere dal loro pertamento, favella, e fattezze, in qual paefe fian nati.

Ammiro molto la facilità con la quale il nostro Autore distingue le Nazioni allo sile. Ho fempre pensato che il paese natio d'un Autore si discoprisse o dalla sea lingua, o da quel ch'egli r'ferisce de'suoi tempi, della sua Patria o di sè medesimo . Suppongasi in una cu'ta lingua (nella Francese) una buona traduzione delle vite di Piutarco, suppongafene ancora e l'originale e la di lui memo. ria perdutine : Venga poi quel libro alla luce col nome del Francele Traduttore nel Fron. tespizio; chi potrebbe mai conoscere dello flife fe l' Autore ne fosse un Greco , e non un Francele ? V'è un tal grado di perfezio ne e di gusto, il quale, quando gli Autori ed i critici v'arrivano, gli rende tutti d'u. na sola Nazione, chiamata la Repubblica Letteraria - Hamelot, la Bruvere , l'Arcive-Icovo di Cambraja ec. Addison , gli Autori degli Spectators ec. Taltres ec. Bembo , Ca. stiglione , della Casa ec. potret bono tutti allo stile passare per paesani : eglino pensano con pari grado di perfezione, ed il loro stile va d'egual passo co' loro pensieri . Le Istorie di Tucidide, e del Segretario Fiorentine

mi pajono scritte dalla medesima mano, come le Storie di Livio , e di Guicciardini : quando leggo Addison mi par di legger Pla tone : una egualmente chiara facile e gentiale maniera di penfare e di scrivere apparitce nell'opere d'amendue. La differenza da uno ad un altro Autore non procede dall'eiler eglino di questa o di quella Nazione, ma folamente da una tale o tale altra maniera di pensare e d'esprimers . Un buon Poeta . Oratore o Istorico suco come un buon Matematico in ciò: fia egli pur di qualfivoglia Nazione ; avrà le stesse nozioni che gli altri huoni Matematici hanno in tutte le altre parti del Mondo. Mache intende Monfieur di Voltaire per istile Nazionale? Io non ho mai faputo effervi altro file fe non quello che forge dalla materia di che si terive . Un Elegia Francese è d'uopo che sia scritta nello file elegiaco d'una Inglete o Latina , altrimenti non farà un Elegia.

Pag. 42. Dai loro differenti caratteri deriva quell'avversione che ogni Nazione mostra:

al gufto della fua vicina .

Il Lettore può cominciare a foorgere in effetto la mira del nostro Autore. A me pare aver provato il contrario di quello Nazionale difgosto. Dall' invidia e dall' interesio, e in materie o dello stato o del commercio, vien cagionata discordia nelle Nazioni, ma non mai dalle Lettere. Non vè alla ra guerra tetteraria se non la ricerca del la verità nelle scienze, e ll'emulazione nelle arti, la quale non è più fra Nazione e Nazione, che fra uno ed altr'uome. No, che non vè Nazionali gusto mell'artienelle scienze.

OSSERVAZIONI

ze. Quindi è che se la battaglia degli Angeli nel Poema di Milton non incontrarrebbe it gusto Francese : tutto l'altro-culto resto del Mondo , ov'ella avria fomma approvazio, ne, si riderebbe della Francia. Ma io non dirò mai con M. di Voltaire che una tale battaglia non avrebbe ettimo incontro in Francia, in una Nazione cotanto letterata, e in una Nazione che per religione crede quel fatto, ful fondamento del quale Milton ha fabbricato . Il narramento di quella battaglia in tante particolari circoffanze, è lo abbellimento per via d'immaginazione che M. di Voltaire It bill a pag. 40. come uno dei due fondamen. ti d'un Poema Epico. Quando io era in Parigi , feci quivi conolcenza con alcuni Letterati Frances . che intendevano la lingua Inglese, ed avean letto il Poema del Paradiso Perduto ; Egline ammiravano il racconto di quella battaglia come una belliffima poetica descrizione . Uno di loro , il cui nome non mi fovviene , ch' era grande amico dell'eruditiffimo Nobile Veneto Abate Conti . aveva incominciato a tradurre quel Poema : Quando io gli leffi la mia traduzione dei due primi libri , egli diffe che veramente la lingua : Italiana era la più atta ad una tale impresa , e che la Francese non avrebbe potuto mai farne una traduzione così litterale , per molte ragioni ch'egli allegò , la principal delle quali era la mancanza del verso scielto: Verso usato a primo da' Poeti Italiani. ....

E' parrà firano a M. di Voltaire quand' egla vedrà la molle ed effemminata lingua Italiana ergersi alla sublimità, ed a luogo e tempo aver la forza e la maesta di quella del

Il Paradic Perduto del Milton può benichmo tradurci in Francefe; se si volesse seguir l'esempio dell'incomparabile Madama Dacier, che tradusse Omero in poetica profa; la quale è il verso scioto Francese e Verica ben conosciuta dall'Arcivescovo di Cambray, il cui Telemaco io stimo essere il miglior Francese poema Eroico.

Pag. 42. Quindi è che le lunghe ma nobili parlate di Cinna e d'Augusto in Corneille non farebbero tolerate sul Teatro Inglese.

La più lunga parlata in quella Tragedia è di 104. verfi nell' Atto I Scena 3. anzi , ardifeo dir. la più lunga in tutte le Tragedie Francefi. Da quella propofizione egli tira quella general confeguenza; che l'udienza Francefe è avvezza a lunghe parlate ful Teatro e le ama. Nuova Logica alla quale M. di Voltaire è molto dedito! Ma vediamo fe l'udienza Inglefe tolera tai lunghe parlate: se quella nazione, quella libera nizione avvezza a sentire lunghe dicerie sin dal ceppo o dal. la forca, e ad ascostarne lungshisime in Parlamento non che a leggerie quando sono stampate, e ciò dal più grande all'insimo; vediamo se dispara le lunghe parlate in Teatro:

Nel Re Enrico IV. una delle più applaudite Tragedie di Schakespear, Atto 3. Scena 2. vè una patetica parlata del Re di 99. versi, interrotta una sola volta dal Principe suo Figlio con un verso e mezzo: la quale è di soli ciaque versi più corta della

più lunga di Cinna.

Nella vita e morte del Re Riccardo II.

122 OSSERVAZIONI

Atro V. Scena e. il Re in prigione fa un foliloquio di 65, Verli : Pariate di ao. e 50. verli : lono comunifirme ful Teatro Inglele e nelle Commedie, e nelle Tragedie. Ma infine e, che fotta di Togica è quella è Da una miggiore particolare, e da una minore fala, dedurre una geeral coofeguenza!

Pag. 43. La seguente flanza del Tasso è nomirata in Italia, imparata a mente, e

nella bocca di tutti.

Colei Sofronia , Olindo egli s'appella ,

E' la decimafella del canto fecondo . Il nostro Autore procede con la medesima Logica . Non v'è mai flata una più falla suppo-Azion: ! Fino i Veneziani Gondolieri che fanno a mente quali tutto il Taffo e l'Ariofto; non allegherebbero questa ftinza per una del le più belle del Tasso ; Quel ch'eglino e il rimmente di tutta Italia generalmente ama più nel Taffo, è il fettimo canto : quella vaghiffima parte dell' Episodio d' Erminia ammiran tutti e la cantano. M. di Voltaire avria dovuto trar da quel canto la confeguenza del Nazional gusto Italiano, e non da quella stanza , la di cui troppo ricercata simmetria non fara mai lodata da' Franceli e dagl'Inglefi non più che lo fosse mai dagl' Italiani, i quali con permiffione di M. Voltaire, vogliono ancora una grave e maestola semplicità nell'E. pica ; ficcom'egli può scorgere nel loro generale gufto per quel fettimo canto .

Non fu veramente onesso tratto il rapportare una tale stanza del Tasso, in prova del general gusto della mostra Nazione. Voglio anch'io riferire uno o due passi tratti dalle opere di due de' migliori Poeti Francesi. Nel

Gid tragedia celebratifima di Pietro Corneille nella Scena 3. Atto 2. Gimene alla funenuova che il luo amante le avea uccifo il Padre, dice

Pleurez pleurez mes seux, & fondez vous en eau;

La Moitie da ma Vie a mis l'autre au tom-

Et m'oblige a' vanger apres ce coup fu-

Celle que je n' ai plus sur celle qui me reste :

Offervifi che nella Gerufalenme liberata quella stanza è detta dal Poeta; ma questo Epigramma è pronunciato in Tragedia dalla principal donna e nel Colmo dell'infortunio. Nell'Opere di Boileau si trovano questi due

confecutivi Epigrammi.

Su l' Agesslao di, M. Corneille J ai vù l'Agesslas Helas!

Su l'Attila del medesimo Autore Apres l'Agesilas Helas ! Mais apres l'Astila Halè!

Io non posso dire di questi versi quel che Monsieur di Voltaire disse di quella stanza del Tasso, non v'è nulla in queste linee, che ossenda il buon senso. Furonvi mai parole più tintiananti, simmetria più tiercetata, penseri più rivolventis, anzi Epigrammi più puerili e più insganiscanti di questi due H 3 OSSERVAZIONI

ultimi? Non faranno, crece io, applauditi ne da un Inglese Lettore, i quali ricercano una più seria, e una più maestosa semplatica, e più vere e più applationate e più naturali espressiona e la Tragedin, come pur sanche non cotente insipido lepore nell' Beigramma.

Non sia però mai ch'io dia biasmo alcuno a quei due grandi Autori Frances: Nonego paucis offendar maculis. Come aucor non sia mai che da questi pochi versi, o d'altrettali di simili Autori, io deduca il gusto na-

zionale di Francia.

Ho letto ed intendo i migliori libri Francefi, seno fato due volte a Parigi; he conoficiato e conversato alcuni di quegli ottimi Letterati. M. di Voltaire intende forse ma non ha certamento letto se non tre o quattro Autori Italiani; non è mai stato in Italia, non ha mai storio conversato con alcun. Letterato Italiano; e pure per una superiorità que si de la consideratissimo, o de gaietè de Cocur arrischia que sto audacissimo, questo sconideratissimo colpo coutro a nulla meno che ad una intera Nicione, ad una Nazione la quale in sarto d'Epica Decsa ebbe Ariollo e Tasio, quas su considerato anni prima che la Francia avesse Monsseur di Voltaire.

Fag. 43. e 44. Fra molti passi di Milton, da quali ogni Francese vesterebbe sorprese, io dimando permissione d'allegarne uno che ha qui più partigiani, che critici : egli è nel primo libro.

Verso 38.

A un tratte, lunge quanto Angeli scorgone ». Egli agguardò lo spaventevel sito ». Deserte, siero; orribile fondura

n-

OSSERVAZIONI. 175

Interno a tuts' i lati fiammeggiante Qual gran fornace! e put da quelle fiamme Lume non già, ma ofcurità vifibile Esce a scoprir sol di miserie aspetti Regioni, di trificzza, ombre dolenti ec.

Argono de Solis-nella fia eccellente Iloria del Meffico avvesturò lo flefio penfiero, allorchè parlado del luogo dove il Re Montezuma era folito confultare le fue Deitdiffe: Era una larga ofecura efotterranea volta, ove alcuni fquallidi ceri davano giutlamente lume abbaflanza per vedere l'ofcurità.

Non fu certamente preso in alcuna critica sì groffo abbaglio . Frall'ofcurità visibile del Milton e il lume bastante a vedere l'ofcurità del de Solis , v'è tanta differenza ; quanta ve n'è fra la Poelia e l'Iftoria, o fra il de Solis e Milton. Bisogna non aver alcuna poetica cognizione per non ravvilare la bellezza dell'epiteto visibile trasportato dagli occhi del Lewore alla ofcurità . Ofcurità vifibile è quel che noi diciamo Opaco , ed ofcurità estrema è ciò che noi intendiamo per Bojo : ficche diremmo visibile oscurità , non mai Bujo vifibile ; perche vi fono gradi d' oscurità; ma non già di Bujo. Da quelle fiamme usciva una visibile oscurità , un pallido e trifto barlume che ferviva a fcoprire aspetti di miseria , regioni di tristezza , dolenti ombre ec. Ciò ficuramente intele Milton per visibile oscurità , ed egli intendeva la forza d'una Inglese poetica frafe., meglio, molto meglio che il suo Critico Francele : e che tale foffe l'intenzione di Milton, evvene prova infallibile, nel medesigno canto al verso 225 della mia Tra-H 4

176 OSSERPAZIONA duzione è Satana che parla al suo compagno Bizebu.

Vedi cotesto spaventoso piana Fiero, deserto, in abbandono il Sito. Della Desolazion, vuoto di luce, Se non quanta ivi getta orrenda e pallida

Di quelle fiamme livide il barlume ec. Or com'è possibile di non iscorgere la vasta disproporzione fra quella bellissima poe.

ca frale.

me oscurità visibile

Esce a scaprir sol di miseria aspetto., Regioni di tristezza ombre dolenti : E quella cattiva istorica espressione :

I Ceri davan giult mente lume abbiflanza per vedere l'ofcurità ? Nell' una è l'ofcurità vifibile che difcopre alpetti, e nell'altra è il lume che fa vedere l'ofcurità. Nella prima v'è un bel fenò poetico ; nella feconda non v'à fenò veruno a Alpetti di miferia pollono effere difcopertà; ma l'ofcurità non può effer mai villa. Avventurare ful. non fenò, è avventurare davvero : e cc-si Monfear di Voltaire ha fatto, comparando un così gran Peeta che può avventurarii, ad un liforico che non deve mai arrifchianti a poetici voli.

Porfe che potrebben emendare quel luogo del de Solis come un errore di siampa, elleg, genn per vedere nell'oscurità e renderlo così degna islorica frase: Di fido M. di Voltaire a far lo stesso in quello di Milton.

Pietro Danet, nel suo persetto Dizionario Francese e Latino, traduce l'Opaca Locorum di Virgilio Les lieux obscurs : per lo che può vedersi che l'Obscuritè in Lingua FranOSSERVAZIONI.

Francese non fignifica privazione d'ogni ilu. ce, poiche Opaca Locorum non fon altro che luoghi ofcuri dov'è lume bastevole a vedere oggetti . Ed ora Monsieur di Voltaire dichiarirs che la visibile ofcurità 'di Milton, è la stessa cola che quel debole barlume che il suo gran giudizio diede a pag. 49. alla luce dei raggi d'Omero, che giunge agli ocehi de' Lettori per la lunghissima via di tanti secoli.

Pag. 44 Non mi bisognano più esempi per dimoferare che vi fia il giufto Nazionale. Che ne dici o Lettore ? parti egli che M. di Voltaire abbia d' uopo o no di più efempi > La dimostrazione è a lui cosa facile : la dimostrazione, la quale costa cotanta fatica ad altrui fin nelle cole mecaniche? lo credo che vi sia differente Nazional gusto in vestire, in parrocche , in vivande , ma non lo concedo nel buon fenfo , nelle arti liberali , e nelle scienze . La Poesia alla moda di Parigi non s'è veduta fino ad ora.

Pag. 46. Il nostro giusto rispetto verso gli An. tichi divien una mera superffizione; fe ne tra. via in un audace disprezzo de' noffri confinan-

ti e de' Paesani.

In quanto a questo giusto rispetto che al .. biamo verso gli antichi Autori ; la mia di'a ferentissima opinione si è; che il lodevole effetto il quale in noi ne deriva , è l'altrer. tanto giusta stima che abbiamo e de' Paesani e degli Stranieri moderni : i quali pregiando , imitando, ed emulando gli Antichi. penlano a nostro modo. E questa somiglianza in maniera di pensare è il fondamento della reciproca stima . M. di Voltaire si è mostra-

## OSSERVAZIONI

to veramente loggetto a quella mera superfizione che travia l'uomo a disprezzare i moderni : ma cotesta sua mera superstizione non proviene al certo dal rispetto ch'egli ha per gli Antichi . N'è testimonio Omero . Pag. 47. Cle M. di Voltaire abbia così impa.

rata la lingua Inglese, io ne ammiro la va. nità d'afferirlo del pari che quella vaga fimilitudine della Nutrice a cui non dispiacciono. le balbuzienti arricolazioni del suo alliero; epirticolarmente quando effa lo ajuta . lo tono flato ormai più di dodici anni in Londra, e mi fono applicato alla intelligenza di sì copiofa lingua, per lo che mi fon creduto obb igato di risponderea M. di Voltaire in quel linguaggio nel quale egli avea scritto quella lua critica: ma confesso essere stato in moltisimi luoghi corretto da miei amici Inglesi, e sebbene corretto, son persuaso che gl' Inglefi lettori s'accorgeranno immediatamente che quelle offervazioni furono scritte da un forestiero . I Romani trovarono che il loro grande Istorico Tito Livio avea molte maniere di dire Padovane. Leggeli che un Gre. co Filosofo dopo effere soggiornato venti anni in Atene, fu da una donnicciola scoperto al suo parlare ch'ei non era Ateniele, di che egli ebbe rammarico e sdegno . Mi difpiacerebbe solamente che i Letterati Britanni trovassero mancanze e difetti nella mia mapiera di pensare.

Pag. 49. 11 giudizioso Lettore si campiace ferza dubbio della nobile immaginazione di quel grande Autore : ma pochistimi hanno im. perio bafante fui loro pregiudizi , onde postano trafportar se medefimi in tanto remota antichi.

OSSERVAZIONI. ta e divenir contemporanei d'Omero quand'ef-

A lo leggono ..

Che diranne mai gli Antiquari di questo fentimento di M. di Voltaire? gli Antiquari il cui maggiore e nobil diletto è il devenire contemporanei alle cole ai fatti, e alle perfone le più remote ! La perdita delle Iftcrie , per cui si poca o quafi niuna cognizione abbiamo de' Fenici, e niuna affatto de Popoli anteriori , è una continua eccasione di dispiacimento agli eruditi . Come conosceremo noi tanto de' costumi degli Antichi , se non ce ne fosse pervenuta la cognizione dag!' Isterici e ancor più da' Foeti lo non ho mai nella lettura compiacimento maggior di quello che porgemi la mente trasportatane in remotissimi tempi e nazioni Una delle più aggradevoli parti dell' Odiffea è la descrizione della corre , e costumi de Feaci, ed in effa goden d'offervare quella semplice aria di verità si naturalmente diffula in tutto il racconto. Ma faria fuor di propolito il far qui pompa d'erudizione per opporre il troppo moderno e troppo decisivo guño di Monfieur di Voltaire in una Nazica ne dove fin dal celebre Lord Arundel a' prefenti Duca di Devonshire e Conte e Pembroke , la cognizione e il gusto dell'antichi. tà continuamente fono stati e sono in altile fimo grado . Dirò solamente che la maffima difficoltà sarebbe il far d'Omero un Monlieur Omero ; come un Francele traduttore non molto fa , tente di farlo in correggere lo ; ma faciliffima , anzi altrettanto gradita che facil cofa è , nel leggere i Poemi d'Omero , immaginarfi effer Greco , e non fol

H 6

OSSERPAZIONI

contemporaneo al Poeta; ma pur anche allepersone e alle geste ch'ei narra , più ionta-

ne di lui stesso dai nostri giorni.

Pag. 30. Le battaglie eccupano il terzo della lliade . E di che mai intraprele a scrivere Omero.? di che ? se non della guerra ed affedio di Troja ? M. di Voltaire dovea pure biafmarlo nell'Odiffea, perchè l'errante vi ggio d'Uliffe occupava ancora il tergo almen del Poema .

Pagina so. Il Poema è certamente troppo-

lungo . Egli è Più che verifimile che tutte le battaglie narrate mella Iliade , foffero tanti numerati fatti nella memoria de' tempi d' Q. mero : come appunto lo fono le battaglie tutte delle paffate guerre da cento e più anni nella memoria de' nostri . Or se con quequesta nuova maniera di pensare , un Poeta volesse serivere un Poema Epico sulle ultime guerre in Biandra , egli non dovria decantae le non poche di quelle azioni : e così per pacere a Monfieur di Voltare , dovrebbe non piacere a suste le Nazioni , Provincie , e Città, i di cui bravi Soldati fi fegnalarono in quelle ..

Questa fur la-mira d'Omero : piacere a tutte le Provincie in cui era divisa la Giecia , ed i cui pepeli erano flati a parte di quella guerra ! il che forse fece a tante Città pretendere d'effer sua Patria . Se M. di Voltaire foffe flato capace di renderfi cantemporaneo d' Omero , avrebbe potuto anco. ra pensare che quello sembrava a lui trespo lungo ; avesse potuto non parer tale di altrui . Le cortiffme cole possono talvolta parer

parer lunghe ; come argutamente diffe Marziale d'un distico. Non vi fu mai Poema più lungo, dell'Orlando Furiofo; e pure io non ho intelo mai chi fi. dolefle della fua lunghezza . fin leggendolo tradotto; anzi par che alla fiae fi defideri ch'ei foffe ancora più lungo .

Il noftro Autore trova molti difetti negli-Eroi della Iliade, e così biasima Omero per aver descritto gli uomini come allora effierano , ed aver trafmeflo i veri caratteri di quegli Eroi alla posterità. Quel che fara sempre teintillare la gloria dell'Inglese Tragico Schakespear ful Teatto Britanno , è quella forza d'evidenza nel dipingero i caratteri degl' Ingles, e de' Romani grand'uomini nelle fue Trapedie : sì vivamente rapprefentandoli nelle loro virtu , temperamenti , e difetti.

Gli uomini possono esfere rappresentati dell'arte , o com'egline fono , o com'effer dovrebbono ; ma il descriverti come sono de or mie fennu affai più difficile , non che più dilette veh. più utile. perchè gli frettatori gli ritiovano tanto più raffomig inti a sè fel-6 : Orde il verifimile acquifa allora tutte le forze del vero per far più viva quella imprefione nello fpettatore , la quale è il gran fine dell'opera, e la maggior gloria del Pceta. Se Omero (come M di Voltaire dicc ) s'ingegnò di fare che niuno fi curi a chi Elena debba toccare in forte , mentre ella me desima fembra indifferentissima fra i due iuci mariti ; lo penfo ch'egli in ciò ulaffe molto artificio; mostrando così, che non la donna , ma la vendetta dell'offela un Trojano Principe Vavea fatto ai Gresi

GISERVAZION F: 1836
cità di quello. Anto così biandirono le sifiettive inclinazioni, de'loro più amati Popoli. Or come può M. di Voltaire si maestrevolmente afferire che la paffione di Dido, e la profezia d'Anchife fono belleaze dell'Eneide, da Virgilio, non dovute ad. Omero F.

Pag 50. Ma egli dice ancora, che Ometo presentandoci tanti speciofi caratteri , non c' intereffa per niun di loro . Avrebbe molta meglio detto che Omero c'interessava per tut. ti, o fe non intereffa noi, com'ei dice , intereffava per cesto tutt'i Greci divifi in tanti differenti governi , per li quali i fuoi Poe. mi ei compole, conoscendo che ogni Provincia e Governo altamente gradito avrebbedi ritrovare in quelli menzione de'loro valorofi guerrieri . Se M. di Voltaire non vuol render sè stesso contemparaneo degli antichi Autori per più diletto trarre dalle loro opere ; non dovrebbe almeno biasmarli in quel ch' eglino meritan più d'effer lodati . Ardifco dire con certa speranza d'approvazione Letterata . che Virgilio ebbe affai più rispetto per Orrero di quel che M. di Voltaire abbiafi per Virgilio, e sia capace d'avere per quelle immortal Greco , certamente padre di tutta. la Poefia.

Pag. 67. La lingua Italiana, fu alla fine della decimagninta centuria portata a quella perfezione nella quale continua e continuerà finche il Taffo in Poefia, ed il Segretario Fiorentino in Profa ne faran modelli di. Rile.

Dante nacque nel 1360, e morì nel 1312, Petratca nacque del 1304, e morì nel 1374, Boccacio nacque nel 1313 e mort 1775, et utti e tre fureno e lono ancora i primi i non mai tralafciati e fiffi per fampre migliari modelli della tingua e dello fille traliano M, di Voltaire fi moftra qui bene informato del la Cronologia delle Italiane Lettere, e buon-conoficitore de noftri ottimi Autori; 34 francamente penfando che prima del Segretario Fiorentino, e del Taffo, non foffero fiati in Italia grandi uomini e di fomma anzi originale autorità-in verife di n profa. Il giudiziofo calculo di quello critico è difettivo di due in trecento anni.

Ma chi mai se non un uomo che o non conosce, e non vuol consessare le persezioni d'un gran Poema Epico, potea dire dell' Italia liberata del Trissino, che il Seggetto del Poema era nobile, mai l'escuzione po-

vera?

lo desdero solamente che ciascuno intelligeate di nostra Lingua legga il bel principio di sì degno Poema: la locuzione è purissima, il verteggiare semplice del pari e sublime, ed è il primo Poema Epico Italiano e in versi sciolti, scritto più di dugento anni si con tanta maestria, che Vicenzo Gravina ael secondo libro della Ragione Poetica, dice, Giorgio Triffino Patrizio Vicentino essere si non nobile imistore d'Omero, ed avere, invencato quel che Omero inventato avrebbe, le avesse estato un Poema su lo sessione detato un Poema su lo sessione della calcu-

Referisco i Lettori al fino giudicio che dà il mio Maestro Gravina di questo Mutore: v' aggiugnetò solamente che se talvolta il Trissno cade dalla ideatasi naturale sublimita; ne su cagione il suo troppo sidarsi nella sua

lin.

os JERVAZIONI. 189

lingua, la quale essendo piena troppo di parole semplici, ricerca bene spesso l'ajuto delle metafore per follevarsi a sublimità : quando all' incontro la Greca non ha bisogno di metafore, e tropi portati già feco loro dalle voci composte delle quali è abbondante . Ma non potea veramente M. di Voltaire dar alcun segno di molta sima per Triffino, egli che ne ha si poca per Omero . Quel che sembrami però il più insoffribil di lui , è quella sconfiderata maniera di scegliere alcuni altrui pochi versi meno degni di lade, e prenderne motivo anzi fondamento di bialmar tutta un'e pera . A tal forta di critici ben rispose il Segretario Addison, alla fine del suo zea Spet. tacore con un regguaglio di Trajano Boccalini ...

Ghe mai è divenuto dell' Ariofto in quellacritica? alla pagina 46. si dice volersi esaminare tutti gli Epici Poeti ne' loro rispettivi pacft, da Omero fino a Milton ! L' Ariollo chiamito da tutta Italia l'Omero Ferrarele , il divino Ariofto titolo dato folamente al Dante ed a lui , il Terenzio Italiano per le Commedie , l'Italiano Orazio per le Satire ; il Tibullo Italiano per l'Elegie : l'Ariolto non ha meritato che M, di Voltaire ne prendesse notizia :: Egli, Suppone forse che l'Orlando Furioso. non fia un Poema Epico , ma un Remanzo : ed è uno di quelli, di cui Gravina come dice nel sopracceonate libro , che senza ragione collocando il Romanzo in genere diffin. to dal Poema Epico; più dalla differenza delle parole a capriccio inventate, che dalle conoscenza della cosa tirano il lor sentimento. Imperocche se Epico altro non significa , fe non che narrativo , perche non fara Epico,

ngualmente anzi più , chi un volume di molte imprese grandi espone , che chi ne narra poche ridotto ad una principale ? E fe lo flesso luogo ba nelle finzioni poetiche l' Epico che nei veri successi l'Iforico : perche non farà tanto Epico , per cagion d'ejempio , l' Arioflo ; quanto è Iftorico Tito Livio ? Se pure non voglia. mo pure escluder Livio dal numero degl' Ifiorici, perche narra tutt'i fatti del popolo Romano , e dar luogo al folo Salluftio , percha narra la sola guerra di Giugurta, e la congiura di Catilina

L' Ariofto ed il Triffino amendue fiorirono avanti a Torquato Tasso : diffi Torqua. to, perchè il suo Padre Bernardo fu ancora gran Poeta e scrisse un bellissimo Poema Epico intitolato l'Amadigi, ignoto a M. di Voltaire , o da lui negletto come l'Orlando Furiofo : lunga lifta d'Illustri Poemi Epici nostri avrebbe potuto vedere in quel libro di. Monfignor Fontanini intitolato dell' Eloquen. za Italiana , e fe M. di Voltairen' avelse pur mai letti i titeli almeno, ma non istimati degni di sua lettura, ogn'altra letterata periona che sì ichiva non foise, farebbe ben tofto. persuasa in leggendoli, che ciascun d'essi me. rita almeno d'elser letto , egualmente , fenon più che il nuovo. Epico Poema Fran-. cele.

Pagina 77. Il noftro Critico fe ne viene ora al Talso : e puossi facilmente ofservare com' egli intenda di farfegli confiderar un Emulo pella Poefia, un eguale nelle fventure.

Pagina 78. Indi al folito fenza confiderare i differenti meriti degli Autori e le loro diverle età : effolle il Talso, fovra al Petrarca,,

fen-

fenza aver nemmeno ofservate, che il primo in Lirica fu ottimo imitator del secondo . Mette poscia in ridicolo il pubblico ricevi. mento della corona d'alloro nel campido. glio : accidente che per quanto ridicolo pur gli fembri ; egli è lontano dal temer che gli aceada ! Loda in appresso i Giudici eletti a scegliere l' Epitaffio di Poeta si grande, perche diedero la preferenza a questa iscrizio. ne : Torquati Taffi Olsa . S'egli avelse confultato i migliori nostri Autori, o Giudici di tal forta ; non avria male a proposito fatto ulo di fatirica punta alle pag. 71. dove per lodare il Triffino , dice non averlo trovato colpevole d' un minimo concettino nelle opre sue ,.. ancorch'egli foffe un Italiano ; ed alla pagina 79. dicendo che i Succeffori del Tafso ban degenerato da lui, e che l'Italia d. adefio. inondata da infulfi fonetti e concetti : il che medistamente egli, sdordandosi per costume di quel che pocanzi ha detto, contraddice in questi termini : Il gufto della Nazione Italiana formato al modello del suo Poema , rimane: ancora in fua piena forza.

Pag. 79. Quì egli incomincia ad caltare il Talso al di fopra d'Omero , prima circa il Talso al di fopra d'Omero , prima circa il Talso al di fopra d'Omero , prima circa il nonlie di quel della fliade, e cià com raziocinio d'una Logica incomparabile; e poi circa i caratteri de' loro. Eroi , i quali e permorali virt\u00e0, e poi conical caratti, e per cognizioni di guerta odi licatezza d'amore , era d'unop foisero tanto differenti, quanto le loro rifipettive età. azio ni religioni e columi . Contuttociò egli creaden necessitato a concludere in fine che la Cirulalemme liberata sia in alcune parti una imi-

imitazioni della Iliade . Troppo ingegnofamente indi ei passa a comparare gli Eroi del Tasso con quelli d'Omero; ma prende un greiso abbaglio nella comparazione d' fittore con Argante.

Il carattere d'Ettore fu giudiziosamente dato dal Taíso a Clorinda; ma per esser ce. lato fotto altro felso, M. di Voltaire non ha Saputo Scoprirlo. Poteva però facilmente osservare, come i Lettori fon vivamente mosti ad affeito a compafione in tutte le azioni di quella Eroina. ancorche spietata nemica de' Cristiani : Quanto commovente · è l'ultima fua partenza dal verchio fervo, e il racconto ch'ei le fa della ignota a lei sua propria condizione: pria che ella vada ad incendiare le due gran torri di legno, nella quale impresa vien dal suo appassionatissimo amante uccifa ! Tragica evento il più compaffionevel che mai fosse immaginato da un Epico Poeta . e intieramente nuovo ! Così gli uomini grandi imitan gli altri grand' ucmini ; facendo con giudiziose alterazioni apparir l'imitazion loro come original cola . Secondo la Teorica di M di Voltaire dovrebbe il Taffo effere biafimato del par che Omero. per aver si estremamente interessato i Lettori fino a far loro compassionare la morte d'uno de' più forti e quasi invincibili nemici del partito vittoriofo . e prediletto de' loro Poemi.

Pag. 8s. E'offervabile in vero l'infolita modeftia di questo Critico, allor ch'ei dice . Io non voglio decidere fe Omero abbia fatto bene.o male, a cattivar tanto gli affetti noftri verfo Ettore ed a moverne a compassione per Priamo.

OSSERVAZIONI. To non m'aspettava mai ch'ei non volesse decidere fopra alcuna parte dell'Iliade , nè che gli affetti suoi e la sua commiserazione fosse. ro potuti effer mai moffi da Omero. Ma fe egli non vuol decidere, tutti gli uomini di buon fenno decideranno che Omero ha fatto bene. La distruzione d'Ilio era lo scope dell'Iliade : l'offesa di Paride n'era flata la colpevol cagione ; e Paride è perciò fempie rappresentato di non lodevol carattere . Prismo ed Ettore intrapresero la difesa d'una cattiva causa : e benche buoni e bravi., pur vi perirono : onde vedeli che la più favia , e la più coraggiosa difesa del torto, divien fatale alla fine anche al bravo ed al buono . Ma non è tenuto per ciò chi ne scrive e raccontane il fatto, a porre in odio il buono ed il bravo che per umana fralezza, tratti da puntiglio o di famiglia o di Nazione, difefero una causa che sebben ingiusta in sè stella, potea pure non apparir tale al lor fenno . I tragici eventi fono i più difficili non che i più fublimi ornamenti dell'Epica; e vorrei fapere per qual ragione, per qual regola debba effer vietato l'inventarli e il narratli in termini i più compassionevoli , ed al

Amici?

Alle pag. 81. e 82. Diccli che il Tasso imparasse da Omero Parte di mostrar tutte le varietà d'un istesso colore, anzi che migliorasse
questi arte appresa da issi. Ma or vedemo
come si l'Uomo che tanto sublimemente
feriste, e si la Lingua che di tanta sublimità su capace, siano cortesemente trattati
da questo gran Ctitico: E'meravigliofo;

vivo toccanti negli avversari ancora de'nostri

dic'egli , come la naturale effemminatezza della lingua Italiana fi erga a sublimità ed a grandezza , ed assuma un nuovo carattere nelle mani del Tafso . Fuvvi mai chi innanzi M. di Voltaire, ardiffe parlar così d'una Lingua ch'è , senza contrasto , la primogenita della Latina, e tanto simile alla madre, che quantunque in effa scrivali e non abbia la frase e la fomiglianza latina, è cesì lunge da perfezione, come dal genio e dallo stile materno ? Come può mai lingua alcu. pa elevaru a sublimità e grandezza, se la grandezza e la fublimità in lei non fono? Un gergo, una lingua furbesca non fono mai capaci di sublime espressione, perchè in loro non è sublimità ve-

Da quel che M. di Voltaire dice, par ch'egli non fappia come prima del Taffo vi foltero flati Italiani fublimi Scrittori. Senza mentevar Dante Petrarea Boccaccio; bafterebbe avvifarlo che il Taffo ferifie dopo il fecolo aureo delle Italiane Lettere, che cotanto fino forto il per fempre gleriofo patrocinio delle forrane Famiglia Medici in Firenze ed in Roma, della Rovere in Utbino, d'Effe.

in Perrara, e Parnele in Parma.

M. di Voltaire avea stretta obbligazione di ben conoscere gli Autori d'una Lingua, prima di biasmar gli uni e l'altra, anzi l'intiera loro Nazione. Eccettuandone, dic'egli, cento werfi in circa ne' quali il Taso cade in commisservoli concettini. Ma io riguardo questi errori come; una specie di tributo che l'ingegno suo condescese pagare al gusto, Italiano.
Tragedie, Poemi Epici, Componimenti Li-

OSSERVAZIONI. rici , Commedie , Satire , Istorie , Orazioni ec. erano già sate in Italia scritte avanti al Taffo e in quell'aureo secolo suddetto . Io disfido M. di Voltaire di trovar in quelle dette opere i concettini ch'egli attribuice al Nazional gusto d'Italia . Ma non era a lui noto che Torquato Taffo , e Battiffa Guarini Autori del Paffor Fido, furono gli ultimi due migliori Poeti del buon secolo delle Italiane Lettere : Quella fventurata Provincia sofferse moltiffimo nelle invasioni estere . Il Paele ne fu quali diffrutto , gran parte ne cangiò , Sovrani , Regni e Domini divenner Provincie . Il gusto ampolloso e le false acutezze della Nazione conquistatrice si sparse ancora negl'ingegni de'soggetti, sempre di chi gli governa Imitatori , Marini , Preti , Achillini , Mascardi , Foresti , e molti altri già privi di nome, vi successero - Il Marino primo difettofo gran Poeta della nuova allora degenerata età letteraria, dove niù fior) egli ? In Francia , in Parigi .. Quivi trovando premio ed applaulo a fuoi falli concetti , come poteva egli correggeriene ? Ei fu però di fublimissimo ingegno, e puote il nostro Ovidio a ragione chiamarsi : molti de' fuoi Lirici componimenti e il Poemetto della strage degl' Innocenti , non cedone a' migliori di tal forta . Desidero che M. di Voltaire legga solamente nel primo canto del di lui gran Poema , la descrizione della reggia del Sole , e dell'uscirne ch' ei fa nel mattino ; e vedrà che il Marino in ciò supe. ra Ovidio . Il falso gusto però non fu allora universale in Italia : Molti grand'ingegui al nella Poesia che nelle Scienze e bell' Ar-

ti prefervarono all'Italia il fuo primo onore. Alcuni Poemi buoni Epici furono prodotti : Graziani ne scriffe due : la Cleopatra ed il Conquisto di Granata ; e il Bracciolini composene ancora uno vie più bello : La Croce racquistata . Vi futono due ottimi Poeti Lirici il Chiabrera di Genova ed il Testi di Modena : le vere Opere di questo son quelle stampate in quatto nella sua Patria nel 1644. di tutte le Opere dell'altro fe ne fece intiera e bellissima edizione in tre volumi in ottavo a Rona nel 1718, ambo questi Lirici postono a ragione chiamarsi gli Orazi, i Pindari, e gli Anacieonti Italiani.

Pirro Schettini Gentiluomo Napolitano fu un altro incomparabilmente gentil Poeta , e non molto fa , l'opere fue farono riedite in N poli, Taffoni di Modena scriffe la Secchia rapita, si rinomato Poema Eroicomico . Caporali di Perugia forì ancora , Poeta Bernesco . Alessandro Marchetti fu l' ultimo gran Poeta di quella meno illuftre età delle Italiane lettere , e fu tale , che nulla cede a' più celebri Antichi: la sua prima eccellente traduzione di Lucrezio ne fa chiaro testimonio a' conoscitori: la sola edizione di sì grand' opera fecesi in Londra in ottavo nel 17 7. e fu dedicata 'all' Immortale Principe Eugenio di Savoia.

Se M. di Voltaire avesse letto queste sole accennate opere, non che altre che per brevità fi tralasciano, se ne avrebbe formata maggior urudenza, e non avtebbe al certo sì inconsideratamente biasmato la lingua eil gusto della nostra Nazione fin nella di lei men perfetta età delle umane lettere ; la quale è

OSSERVAZIONI. ita poi da' Mederni chiamata il Seicento periè il lecolo non così universalmente buono coinciònella decima settima Centuria, dicenduper esempio: Mille seicento e cinquanta. Dono aver dato contezza a M. di Voltaire del ion gusto letterario Italiano fin nella degeneta età, la quale cominciò ver la metà del pafto fecolo, e della quale furon cagione la neigenza delle Univerfità, e degli ottimi Profesri, e le nuove inventate scuole di quelli che en potuto per una certa fatalità atrarre a loro effi tutta l'educazione della Italiana Gioveni convenevole mi fembra ch'io faccia co-Acergli ancora la generale ristorazione dell' itico buon gusto in Italia, la quale comincio río il fine del fecolo scorso: Così gl'integnea più faviamente giudicare del letterario guo delle Nazioni, per via di conoscerne gli Auori più stimati; ond' egli poi più considerataiente elaminandone le bell'opere, diane alia ubblica luce il fuo giudiziofo parere.

Lo iplendore delle Italiane lettere fu dunque avvivato da i due Fratelli Averani, dal Maliabecchi, dal Bellini dal Magalotti, dal Filicaa , e dal Redi in Firenze : dal Gravina Calabree, dal Menzini Fiorentino, dal Zappi Imolete, al Guidi Pavele in Roma : dal Caroprelo Zio el Gravina, da Ciccio d' Andrea, dall' Abate el Miro, dal Valletta, edal Reggente Riccarli di Napoli : dal Marchese Orfi , e dal Manfredi n Bologna: dal Muratori in Modena: dal Marhele Scipione Maffei in Verona : dal Baruffaldi n Ferrara : da Appoltolo Z; no in Venezia, e da niù altri in altre parti. L'Opere ed i nomi di queli Letterati fon cognitissimi a chiunque sia versato nelle Italiane lettere, ancorchè sconosciuti fossero a M.di Voltaire che le n'erige in critico e Tomo II. giu-

giudice. Trovi egli se puote nell'opere loro que i concettini ond'egli si francamente parlò: Ne trovi ancora poi nell'opere di quelli chev jano succedendo loro, e acquistandos nome in stalia. Ma ora il Tasso nelle mani dell'emulo suo

And of a l'allo decirità, e dal migliocade dalla concellagli (ublimità, e dal migliotar l'arte d'Omero, cade in grandifimi difetti. Anzi il Lettore vedrà ben tofio che la Gerufalemme liberata è un debole componi-

mento, un poveriffimo Poema.

Pag. 81. e 33. Sonovi difetti i quali parmi che finnocnifurati dappertutto: perche quando M, di Volt. gli dichiara tali e gli cenfura puranche. Ma claminiamo quefi cenfura puranche. Ma claminiamo quefi cenfurati difetti. L' Spilodio di Olindo e Sofrenio nel principio dell'azione par difettofo in ogni riguardo. Quefla è certamente la prima, e ardifeco dire, Lirà l'ultima volta, che quel bellifimo epilodio fila, e fia per effer trovato difettofo.

"Il Critico il qual direbbeli aver letto il "Info più d'ogni altro libro Itsliano; ne avea già, quando vi ritrovò errori, feordato gran patte : dice che l'imeno avea portato nella Mofchea la Immagine di Maria" Vergine; quando egli non fece altro che configliare Re Aladino a rapirla dal Tempio Criftiano,

e nasconderla nella Meschita.

Canto II. Stanza 6.

Or questa Efficie di tua man rapita Voglio che tu di propria man trasporte. Ve put due volte man in que due versi, ev' è tua, v'è tu, v'è propria e'll consglio d' Ismeno su da quel Re-attualmente eleguito.

Il Re sen corse alla magion di DiO

ĽĮ

Il Cafto fimulacro indi rapio.

E portollo a quel Tempio ec.

Ismeno non era un vero Maomettano.

Stanza XI.

Anzi sovente in uso empio e profano. Confonde le due Leggi a sè mal note.

Perché dunque meravigliass M. di Volt, che un si cattivo Maomettano, anzi un Mago consiguiafe di violare le Leggi del Maomettanismo? Ma supponendos ascora che un epidosi d'un Poema abbia che fare con l'Alcorano, come egli vuoleobbligarvi questo di Sofronia; so dimandogli, che mai v'è di repugnante al buon senso e alle comuni regole, nel farche la superfizione, e la nativa crudeltà persuadeste on malaito Re Maomettano adagire per proprio supposto scampo, contro le leggi della sua religione? Non ho mai senito che un fortilegio debba effere ottodosso.

Pag. 4. It also adorno quell'inutile sucepissolo con tutta la pompa della Poessa, amzi non vi risparmio gl'Italiani concetti. Vorrei sapere che intende dire M. di Voltsire per un inutile epicidio, o che su ne pissolo urile? Non è ggli epissolo la greca vice Emecha? Monseum Hante la traduce Res adventita de sextra argumentum assumpta. Una cosa avventizia, e suori dell'argomento. Or M. di Volts vuol che sia una cosa principale, e dentro l'argomento: Ciò è, mi suppongo, quel ch'egli pensa essen un Epissolo utile.

In fomma un buon Poeta non dev'esser Poeta, e quando scrive un episodio deve prender cura di non adornario pomposamente: non deve nommeno commovere a pietà i Lettori per le principali persone episodiche, perchè allora elle diventano, come eglidice caratteri prin-

61

OSSERVAZIONI. cipali del Poema : non deve arrestarvisi con troppa compiacenza nella descrizione di persona alcuna. Che buona forte è stata quella del nostro Tasso, ad esser colpevole in compagnia di Virgilio di tutte queste mancanze ! te M, di Voltaire aveffe scritto dell'Arte epifodica prima che gli epitodi d' Eurialo e Niso, e di Sofronia ed Olindo fossero stati scritti noi gli avremmo avuti non tanto imperfetti. Chiunque ha for d'ingegno può dilettevolmente offervare con quanta nobiltà feguiffe Torquato in questo episodio tutte le vestigia di quel di Marone che al fuo confacevano . Il compiacimento del Tasso nella descrizione di Sofronia fu più corto di quel di Virgilio nel-

Al verso 189 lib. o.

la descrizione d'Eurialo.

- quo palchrior alter ( ma : Non fuit Aeneadum, Trojana neque induit ar-Ora puer prima fignans intonfa juventa . Al verfo 432.

- & candida pellora rumpit Volvitur Eurialus leto , pulchrofque per artus It cruor, inque humeros cervix conlapfa recumbit Purpureus veluti cum flos succisus aratro Languescit moriens, la floque papavera collo Demifere caput, pluvia cum forte gravantur. Da Annibal Caro.

Eurialo era feco, un giovineito Il più bello il più gajo Il più leggiadro Che nel campo Trojan arme vestiffe, Ch' appena avea la ruggiadosa guancia Del primo fior di gioventude aspersa. --- il bianco petto

Del Giovine trafife: e già morerdo Eurialo cadea , di fangue usperso Le belle membra ; e votesciato il collo, Qual reciso dal vomero languisce Purpureo siore, o di rugiada pregno Papavero che a terra il capo inchina.

emparero ine a terra it capo intoina. Quanto male fece Virgilio , lecondo il Epifediali Volteriane regole , a compiacerfi tato nella deferizione fin delle belle membra di 
quel giovinetto vezzofo , ed a movere tanta 
compafinone della fua morte , anzi fino a dar 
quelle ultime maefitevoli pennellate delle due 
comparazioni del papavero , e del fior porperrino, che potrebbono fervire a due foavi portiche ariette d'un Opera? Cite dovremo noi 
dire di cotanto pompa di Poefa con la quale 
Virgilio adorno tutto l'epifodio ? anzi di 
quella fublime efclamazione ch'avria pottuo 
ben convenite ad Enea e ad Acate? 
Verfo 446.

Fortunati ambo! si quid mea carmina possunt, Nulla dies unquam memori vos eximet evo, Dum doms Ænee Capitoli immbile saxum accolet, Imperiumque Pater Romanus habeeit.

Annibal Caro

Fortunati ambidue! se i versi msei Tanto ban di sorze i ne per morte mai Nè per tempo lard che il valor vostro Glorios non sa, sin che la stirpe D'Enca possera si se sin che la stirpe D'Enca possera del campidagsio L'immobil sallo; e sin che Impero e lingua Awa'd l'invitta e fortunata Roma.

Che diremo ancor più del Virgiliano compiacimento in commover di nuovo tanta compassimone per Eurialo con il non breve lamento della di lui madre dal verso 481. al 489.? Or venghiamo alla descrizione di Sostonia,

Canto 2. Stanza 14. Vergine era fra lor di già matura Verginità, d'alti penueri e regj

D #,

### 108 OSSERVAZIONI. D'alta beltà, ma sua bestà non cura,

O tanto [ol, quanto one] à [en fregi. Quelli quattro versi fono in realta la deferizione di Sofronia; gli altri appartengono alla sarrativa dell'azione, o alle risflessioni poetiche dell'Autone. In quanto a i fassi o troppo elaborati concetti de'quali M. di Voltaire incolpa il Tasso in questo episodio; tolgasene quella stanza che egli scelle per il modello dell'Italiano gusto in Poessa; io lo dissido a trovarne alcuno che non sia vero poetico e gentile.

Sia pertutto il Mondo estremamente dilettato, da i bellissimi epidoj dell'Ariosto, M. di Volt, gli trovetà ditettosi all'estremo, inutili, e preposteri, particolarmente per ester eglino conmeravigliosi eleganza icritti, come appunto quel di Giocondo cui tanto deve cedere la copia che il celebre Monsseur la Fontaine ne secc., lautili difettosi, e preposteri sono tali epiteti, che un grave Autore ed un buon Poeta Epico, qual M. di Volt, vorrebbe esse receduto, non avria mai dovuto dare all'inspressibilmente, bellissimo Episodio di Sesonia e d'Olindo.

Pag. 84. il gusto degl'ingies, e quel de Francest, ancorotè avverso amacchin fondate; nin-cantes, fait de la companio del companio de la companio de la companio della comp

lo traffero l'argomento e gran parte della favola dalle antiche romanzesche Istorie di Frau. cia. Anzi se i Romanzi sono, come lo son certamente, pieni di macchine fondate in incantelmi; Non v'è nazione al Mondo avverla a tali macchine meno della Francese .. I Francesi furono i primi Scrittori de' Romanzi, con. tinuarono e continuano ancora ad efferlo, ed ora con infinitamente più utile e letterario gusto di prima . Togliete via da' Poemi Epici quel che M. di Volt, chiampr vuole Macchina; che mai resteranno ; la Poesia e l'invenzione partitene , faranno mere gazzette in verfi . Chiaramente scorgesi che questo Critico è tutto il rovescio di quei gravi autori che vorrebhono o il tutto , o quasi il tutto, niente altro che invenzione e allegoria in un Poema Epico: e Allegoria è quel che M. di Voltaire principalmente intende per macchina.

Pag. 85. Singolar cofa è vedere nel Tasso, D'solutezza, Mesa, Consessione, Litanie de Santi, e Incantesmi, ammasati insteme.

Ecco il suo nuovo Poetico moderno Eroe, il dichiarato da lui miglior di Lucano, il rivale, infomma eccolo messo in ridicolo, ed ecco la sua più grand'Opera gittata a mucchio col letame . Qual mai Poema non potrebbeli in tal maniera avvilire ? poiche in ciascuno de' più rinomati fono vizj, e virtù, cose sacre e profane in giudiziolo e vario ordin descritte: Ma qual cofa è mai l'Henriade? il gran Poema del noftro Critico, già intitolato la Lega, ed or migliorato di Nome nel pallaggio di Cales a Dever? Che mai, qual gran cola è egli? Un inventato viaggio in forma pauperum del luo Broe dalla Francia a Londra , un parchissimo pranzo datogli da un vecchio Gentiluomo di cam-

campagna per via d' Epilodio , e d'un Epiledio inutile ; perchè quel buon vecchio filosofo per necessità , mentre nella sua gioventà

- ses inutiles jours Perdus dans les plaisirs , plonges dans les

amours .

non ha poi niente altro a far nel Poema: Enrico IV. il suo Eroe fa un racconto alla Regiana Elisabetta dei diflurbi di Francia, etraduce in verfi Francesi, il Saggio su quelle guerre civili, che l'Autore avea pubblicato in Ingle fe, alla testa della sua Critica, poco innanziall'edizione Londrese del suo Poema. Le macchine pol cominciano. Ecco la discordia! ella se ne vola presso al Papa ed a' Cardinali. ove s'unifce con la politica, ed ambe [pogliano la Religione, indi fe ne tornano in Francia. Or viene un Sortilegio, e per via di Maca. china fondata full'incantelmo , il fue Eroe Au milieux de ces feux, HENR? brillant de eloire

Apparoit a leurs yeux fur un Char de Victoire ; E per rendere il macchinamento più reale, v'è un trionfal carro lampante. Or l'Eroe deve andareall' Inferno, altrimenti il Poema Epico non faria stato perfetto, ma la novità consiste nella. ficuazione di quello Inferno, cioenell'aria, in un.

Globe eleve dans la faite de Cieux Quivi però fono ancera i C.mpi Elisj, ed il Tempio del destino . La discordia poi intraprende un altro più lungo viaggio, e vassene,.

Ou finit l' Europe , & commence l'Asie , a fare una visita al suo Fratello , all'amore . Mon Frere lug dit elle

nuova sua parentela , ch'io non conosceva ancora , e non aveva mai fentita nominare pertale ! La descrizione del Palazzo d'Amore ? fu:

OSSERVAZIONI. superiore a quella del Pandemonio di Milton,

Un vieux Palais:

La Nature en posa·les primiers fondemens Et l'art ornant depuis la simple Architecture Par ses travaux bardis surpassa la Nature. Se in questi tre versi è alcuna Allegoria; vorrei mi dicelle come in realtà l'arte in amore fapera la natura? e fe non v'è allegoria; defidero imparare che mai la Natura abbia a fa-

re con l'Architettura? Che differenza fra i due viaggi della difcordia! l'uno al Papa, l'altro a Cupido

Ma l'amore viene in Francia : ed ecco l' Eroe caduto in diffolutezze . L'Inquisizione si pianta in Parigi. La Città è affediata. I Preti e i Frati predicano e-militano contro l'Eretico Eroe. Alla fine la verità scende du haut des Cieux dall'alto de' Cieli , e fa all' Eroe abjurare i Dogmi fedattori : Indi San Luigi: cala immediatamente ancora du baut des Cieux lo conduce ai Bistioni della C ttà:

Les Remparts ebranlez s'entreuvrent a'la voix; il entre au Nom de Dieu qui fait regner les.

Rois .

Ed ecco la fine del Poema . Egli è singolareil veder nel Voltaire diffolutezza, Religione,. Cupido, Papa, Stregherie, Inquisizione, Inferno e Inferno in aria, Santi e Visioni, in una massa! Poteva ei dunque prima considerare iltuo Poema nella maniera che volea confiderare l'altrui.

Pag 86: Che fitana fantafia! Mandare Ubal: do e il suo Compagno da un vecchio Santo Mago che gli porta giulo nel centro della terra!

Non dissio, che le Allegorie sono chiamate Macchine dal nostro Critico? Il senno, il cos nolcimento è quel ch'eg!i qui chiama un

1: 5,

vecchio santo Mago; e la buona sortuna o la prudenza una vecchia Donna.

E tosì egli trova errore nel conofcimento che conduce i due Guerrieri nel centro della terra, perchè flima che l'Allegoria farebbe flata più bella, fe avesse avesto rapporto non ad interfore ma superficiale cogn zione. Non è però d'uopo difender qui il. Tasso: Le incomparabili bellezze di questa parte dell' Episodio d'Armida sen'ovvie ad ognisuom di lette-e, anorchè di mal trattate da M. di Voltaire che per porre più in derisione si gran. Poeta spendevi tre intieri, paragrafi scritti, in islie burleto, quasi avesse avuto intenzione di scrivere la Genusialemme travellita, come il nostro Lalli; e il Francele Scaron fecero dell' Episode il Francele Scaron fecero dell' Episode.

Voglio concludere queste mio paragrafocontro i ridicoli suoi, con un deguissimo sentimento del Segretario. Addison: cioè che tal fallo e ridicololo spirito sa solamente qualche impressimo nel Volgo: essena del Genere umano molto inclinata a peniare che ogni-cola derisa con qualche mistura. d'inge, gno, sa ridicolosa in se sessa sentente.

M. di Voltaire decide però che tutto il Poema della Pharfalia non fia da paragonarfi con,

la Gerusalemme del Tasso.

Pag. 89, I virtuosi in Italia ban disputato per lungo tempo, e disputano pur anche, a chi debba darsi la precedenza, al Tasse, o all'Arioso.

In quella diputa furono al principio così pochi della parte del Taffo; che ben toffo fini. Bafterà dar notizia a M di Volt. che il nome di diviso vien comunemente dato, all'Arioffo, e monfu mai dato al Taffo; quide gli porti megliotrar confeguenza del noffro gufto, nazionale.

Pag. 89. e 90. Ma per tutto altrove la principa-

OSSERVAZIONI. cipale eccezzione che gl'intelligenti danno al Taffo & l'aver in lui troppo dell' Ariofto.

Se per tutto altrove gl' Intelligenti giudicaffero de'libri fenza leggerli, M. di Voltaire avria potuto impunemente avanzarsi ad una tale afferzione . La maggiore eccezione che gl'Intelligenti in Italia potrebbono dare al Taffo , faria piuttofto quella d'aver nulla o troppe poco in lui dell' Agiosto , e gl' Interdenti fuor d'Italia fi contenteriano feguire in ciò l'opinioni de'loro eguali in causa propria.

Pag. 90. Per coprir quefto difetto , egli flampo una prefazione, nella quale ei pretende che tutto il suo Poema fia Solamente un' Allego-

ria .

M. di Voltaire non confiderd la differenza fralle Allegorie in un Poema, e l'Allegoria d'un Poema. Le prime furono giudiziolissimamente inventate per ornamento e per le più dilettevoli istruttive parti dell' Epica, quando i vizi e le virtù e le loro cagioni ed eventi vengono a' propri luoghi della narrativa de' fatti La feconda è flata una flupida moderca Invenzione che con più adattato nome dovria chiamarfi la morale del Poema: poiche nuil'altro è che una morale offervazione dello Iotero, nella quale i Comentatori s'ingegnano di far pempa della loro Filosofia ed Eloqu'nza : come i Politici fanno quando dagli isto. rici fatti traggono le loro massime . Il Tasso. volle compiacer questo nuovo costume scrivendo l'Allegoria del Poema, ma non intele mai persuaderne i Lettori che su tal fondamento. di quel poema scrivesfe. M. di Voltaire avria dovuto aver letto il giudizio del Taffo fopra ia fua Gerusalemme , ch'è la bella prima profa delle fue opere postume stampate già in due

volumi in quarto , e riedite nell'edizione-infeglio nel 1724. in Firenze, di volumi sei : Avrebb'egli letto in effa tutti gl'Istorici paffi al suo Poema concernenti.

Pag. 91. Il Tasso fu allora simile a quell' Ambasciadore che avendo speso tutto il tempo della ambasciata in d'Solutezze e crapule ; scriffe al Suo Padrone ch'egli avea puttaneggiato, effra-

bevuto per servizio di sua Maestà. Dov'è l'aculeo ? anzi dov'è la compaia: zione? per verità una simil freddura movemi a compassione per chi la scrisse; come ancor quella con cui sì gran Critico finisce, il suo giudizio di sì sublime Poeta, quando per incolpatlo d'aver mifte idee Criftiane e Pagane; paragonalo a quei pittori Italiani o Fiam. ninghi che ban dipinto la fanta Vergine col E > Jario alla cinta , o le guardie Svizzere alla porta dell'appartamento di Faraone, o mescolati Cannoni e carabine agli archi e freccie antiche nella battaglia di Giolue. Oh che bella infilzata di lepidissime ed ingegnosissime cose , ed ah quanto a luego e tempo collocate!

Date plaufum . Pag. detta. Perche noi non concediamo ad un Autore il comentar se medesimo , non più che ad un Sacerdote il profetar di se flesso.

Qual regola viera il primo? qual ragione impedifce il fecend ? Legge M. di Voltaire quel belliffimo ditirambo dei Redi intitolato Bacco in Tofcana, e comentato dal medefimo Autore; egli forfe cangierà d'opinione, e bramerà di poter mostrare un tale altre e empie in sua lingua .

Pag. 91. 8 91. Egli & colpevole d'avere [pello me. scolate Idee Pagane con la Cristiana mitologia . Questa Poetica licenza è flata, concessa dal c. ftume a tutt' i gran Poeti . Dante, Ariofto, Taf-

fo Milton ed altri ne han fatto ulo, e non è flata loro alcritta ad errore. Ma perchè Mi. di Voltaire non bialma dunque se Rello per lo medelimo mancamento?non n'è egli pure colpevole in moiti luoghi del fuo Poema? Un Hpee tempee aux infernales eaux : de Temis (o de Marsont vendu les bonneurs : le temple de deffins : Pomona : Flora : un Sanctuaire nel Palazzo d'amore, Dans fon Temple : a l'autel de lor Dieu : Cupido : pres du Temple facre d' Amore con porte au Sandluai . red' Amore : Toi dont la main fatale fit tomber Sans effort Hercule au pieds d'Ompbale : Venise dont Neptune admire le deffin . E non sono quette tutte idee pagane? nel fello Canto non ha egli imitato gli altri Poeti nell'invenzione de Campi Elisi e d' Averno? non vi manca altro che i nomi pagani. Che pensa egli in oltre della sua discordia , Sorella , com' ei la chiama, d' amore già dichiarato un Dieu ? non è ella dunque une Deefle? I di lei viaggi al Vaticano e alPalazzo d'amore a i confini d' Alia, non sono eglino un misto di Cri-Riana Mitologia e di Pagane idee? Guardifi folamente la stampa in rame del nono Canto, di belliffima invenzione e lavoro, e g'udichifi poi fe le Pa. gane idee fiano o no nel Poema. Ogivi fi vede amore un perfecto Idalio Pagano Cupido, come nel Canto è delcritto, con tutti i poetici Arneli, Ale, Arco, Freccie, e Firetra, e qual è ua reale personaggio attore nell' opera .'E' in vero la prima volta che fiafi udito un Poeta, che per avidità di avvilire i più gran Poeti, abbia voluto dillruggere tutte le licenze poetiche, e le più già concelle che fono le maggiori vaghezza della Poesia; quand' egli medesimo è colpevole di quel ch' ei biasma negli altri . To gli desidero che i difetti , e le perfezioni del Taffo sian ritrovate nel suo Poema. Che mai diranno in oltre i Tomo H.

OSSERVALIONI

Lettori suoi dell'abbellimento che M. di Voltaire ha dato a questa sua Critica? lo loderanno d'avoir egaye e la Matiere con quelle pitture nello file di Tenier dell'ambasciadore dissoluto, e ubriaco. delle guardie Svizzere di Faraone, e de' cannoni nella battaglia di Gioluè : Cole tanto convenevoli ad un così nobil foggetto qual' è una critica dell' Epica Poesia, e ad un tanto grave Autore qualM diVolcaire avria voluto ed era capace,fartlimare; quanto gli Svizzeri ad effer dipinti per guardie di Faraone! Nulla dirò delle macchine dell'Henriade; si perchè io non penso a suo modo in quelloist ancora perchè afferifco che le nel fuo Poema vi fono fublimi Epiche bellezze, elleno certan ente confisiono in quelle Macchine; poiche fenza le medefime; altro forse non sarebbe che una gazzetta in Verfi.

Pag. 103 Milton viaggiando perItalia in fua gioventù vide aFirenze unaCommedia intitolata l'Adamo scritta da un AndreiniCommediante,e dedicata a Maria de Medici Regina di Francia: Il Soggetto n' era la caduta del! Uomo e gl'Interlocutori Dio, gli Angeli, e i Demoni, Adamo, Eva il Serpente, la Morte, ed i fette peccati mortali ec.

Quello cattivo Dramma fu rappresentato a Milano: In Firenze non faria flato fofferto. Il buon Poeta Inglese Dryden ne scriffe uno simile con tanto miglior successo, quanto egliera di gran lunga miglior Poeta. Tal Drammatica opera vien dagl'Italiani chiamato Oratorio, quando folamente cantali in luogo di divote adunanze, che Oratorio s' appella; e vien detta rappresentazione, quando è cantata e recitata in Teatro: Andreini era un Istrione, e Poeta più d'ingegno che di giudizio, come furono quelli che con ampolofo file , fefquipedali parole , e firavaganti idee fuccessero al buon secolo. Non suò negarfi pe-

rò che il suo disegno non fosse grandioso, ancor. chè poi sì male eleguito. Le sole stampe in rame che in quel libro si veggono, danno da sperar gran cose a chi preparasi a leggerlo. Non dubito che vi fiano fatie vi fiano alcuni della profession d' Andreini, anzi ottimi Commedianti, che potellero e polfano immaginare un bel dilegno d'un componimento teatrale; senza esfer capaci poi di bene eleguirlo : perche l'immaginativa di tali è affistita non solamente dal natural vivo ingegno . ma dalla continua pratica del Teatro nella quale fono esperti maestri . Porre all' incontro in Opera il difegno : versificarlo e abbellirlo di poetiche regolari bellezze, è riferbato a maggiore abilità, a perfetta teoria, e ad elevato fpirito. Gli Schakspear eMolier non sono stati più d'uno nel Mondo. Ma non oftante quel che a ragioneM. di Volta re dice a tutta Italia, seco direbbe a biasimo dell' Andreiniste mai un cattivo Italian Commediante avelle potuto dare al Milton il minimo accennamento del suo Divino Poema; io penserei che da tal nomo derivasse infinito onore all' Italia. Devo dir folamente, che fe gl' Inglefi fteffi che fanno in vero giustizia altrui, accorche a proprio e generolo pregiudizio non avessero eglino medelimi posto in campo questo Dramma dell'Andreini, in occasione di parlarsi del Milton; niun' Italiano avriaci pensato: perchè tal Dramma non avea più, siccome non meritava, nome fra noi.

Pog. 110.GP Italiani in materia di Tragedia dovrebbero torre in prefitto il fuoco dagl' Inglef, e e tutto il reflo da Francesi: edin quanto alle Commedie dovriano imparare da Miner Congrevo e da alcuni altri Autori a preferire le facezie e la lepidezza alla busoneria.

M. Voltaire vie più lempre si dilcopre conoscitore degli Autori Italiani: è d'uopo ch'egli pren-

da la Troupe Italienne, per l'Italiano Teatro : bilogna dunque farlo avvilato come in-Poesia Tragica non ha molto che in Verona furono stampate dodici postre antiche Tragedie in tre volumi in ottavo: con titolo di Teatro Italiano: ne prese cura il Marchese Scipione Maffei Letterato diprimo grado, e vivente diffintiffimo onor d'Italia . Quefto Ca-. valiere scriffe molti anni fa una Tragedia, intitolata la Merepe; ben m'accorgo che il critico non ha mailette ne quelle ne quella, nè altre buone antiche e moderne nostre Tragedie; anzi non ha mai ne pur lette le nostre ottime Commedie Plautine e Terenziane, e di molto maggior numero che le Tragedie : avessene. almeno letto la ferie e i titoli che in più libri si trovano. lo consiglio M. di Voltaire e chiunque altro voglia mai parlare o scrivere del no. stro Teatro, a leggere almeno la prefazione che detto Marchese Massei premise alle dette. Tragedie; a leggere almeno la fua Tragedia. e la sua Commedia. Egli vedrà qual è il nofiro gufto, e vedià dalla detta prefazione, che quasi d'un Secolo gl'Italiani fono anteriori a' Francesi, e di poco meno agl' Inglesi in iscrivere perfette Tragedie nel gusto Greco, e per. fette Commedie: in prova di che lappia che Giorgio Triffino nacque nel 1478: mort nel 1550. escriffe l'Italia liberata dai Goti Poema -Eroico, la Sofonisba Tragedia, e li Simi'limi. Commedia. Quando mai M. di Voltaire fi rifolva di leggere le nostre buone Tragedie e Commedie, vedrà che gl'Italiani non han mai avuto bisogno nè del fuoco Inglese, nè del resto Francele, e che superiori certamente di tempo. in ogni letteratura, han piuttosto che presane , dato norma alle altre moderne nazioni . Egli

Egli è però infelicemente pur troppo vero che manca all' Italia il pubblico Teatro Comco e Tragico protetto da' Sovrani, e nudrito da generale incoraggiamento come in Parigi ed in Londra . Un Francete, o un Inglese Lette. rato che Commedia o Tragedia scriva, e concorfo ed applaulo fortilcane, mo'te migliaja di lire Franceli e molte centinaja di lire ingleli guadagna, oltre il moltiffimo lucro che a' Commedianti ei cagiona. Profitto ed applaulo fono, uniti infieme, due cost validi incitamenti agli umani ingegni; ch' io meravigliomi come nuovi Schakipear, Addison, Congreve, e Steele manchino all' Inghilterra; ed altri Cornelii, Racine, e Molier continuamente non forgano in Francia. Ed a questo proposito io non defrauderà il nostro critico della lode ch' ei merita del pari che i suoi predecessori per l' Edipo e la Mariamne due Tragedie, da lui scritte e per la prefazione alla seconda ch'io leffi con altrettanto diletto cho diedemi l'altra fua Tragedia in Parigi, ove fui fpettatore a'la prima recita, accolta con molto plaufo e approvata da lungo concorfo Veda egli che noi leggiamo le sue, bench' egli non legga le noftre. Ma fe pur mai le leggeffe; lodi alme. no gl'ingegni Italiani per aver tanto, o tanto bene operato fenza veruna mira di lucro, ma per lo folo amore alle lettere, e ben fovente a costo ancora o di proprio discapito, o dell' invidia de' toro rivali in intereffe , e non emuli negli fludi , o della per non dir persecuzione, non curanza di quelli che dovrebbono, ficcome poffono, effer illoro foftegno. Ma eccoci al Milton.

Pag. 210. Ardisco dire che niun de France fi critici gradirebbe l'escurfioni che Milton

reebbe il fuo principio in quella prima copia r: come mai potrà bialimarfi per iscursione, upapanegirica digreffione fatta indi forgere a lodo del matrimonio? Ella non folamente deve noneffer criticata per estranea al loggetto, ma in. froitamente a ammirarli, come una giulta e levera-Satira contro il pur troppo crescente vizio nell'. Uman Genere, di mettere in ridicolo ifituzione cosl facrofanta . Di tal forta fono altre digreffio .. ni nel Poema, e i bei voli delle comparazioni profeguite all'Omerica, le quali forfe M. di Vol-taire comprende fralle elcursioni; ed ogn'altro di poetico buen gulto, annovera fra le più belle vag hezze deli' Epica . Hi mede fimo Addison parlandene dice : lo devo però corfeffare effervi tal! bellezza in quefte digreffient , che non le brameret mai fuori del fuo Poema. Or non diede egli, così: serivendene, la miglior lanzione che potea loro dare, e che poteafraipettar da sì letterata perfona ?- Se non avrebbe laputo deliderarle fuor del Poema, ne le stimò dunque grande, ornamento... Un tale effetto diftrugge, le pur ve ne foffe, ala cuna regola che ne facelle divieto. lo dunque: con più fondamento ardifco dire che ogni buon critico Francele gradirebbe l'escursioni, le bellistime digrestioni del Milton, e fe riderebbe di quelli che si rigorofi limiti prescrivono alle poeti. che Opere, tanto più meravigliofe, tanto più trasportatrici belliffime fielie dell'ispirata anime umana, cui la ragione addita, èvero, confini, ma più difteli affai di quelli del vastifimo Oceano.

In quanto poi a' frequenti accennamenti della favolofa Mitologia M. di Volte critica in Milton: al già detto aggiungerò che a tre differenti lumi puofi quella Mitologia riguardare : ail' Lilorico, al Eilofofico, e al Religiofo. In quell'

witimo Milton non ne fece mai uso fe non perconsutarla come fece nel primo libro in quella erudicissima relazione degl'Idoli: e come altrimenti non fora convenuto ad un tal Poema di divino foggetto: secene bensì nell'Illorico e Filosofico lume, per via di comparazioni non mai vietate o ristrette a"Poeti.

Per quello riguarda l'uso che il Milton fece de bisticci e di burlevoli espressioni : io direi che siccome non senza raziocinio un Uomo si grande alcuna cosa scristic, così è d'uomo sumiara la cagione che lo mossie a farta luso, prima di bistimario. Nel libro scho pose Milton quei bisticci nella bocca di Satana, e di Belial prima della secondo Battaglia e perchè pensò che non si potesse si pressione dell'Austra della si de di derissione contro gli Angeli, peggiore che quello di equivoche e burlan prote. Che questa softe l'invenzione dell'Austore, chiaro vedeli al verso 158. Inglese, Sco seossimo in ambiguous verorda

to Scoff, deriva dai Greco σκώπτω deridere .

Si bessinale in ambigue parole. e non solan ente questo ma altri versi in quella parte del libro la detta intenzione dimostrano. Chi ben considera, osservata el rattare la viù nigira riolamaniera di trattare altrui, è deriderlo e sarne besse, perchè l'ironia e la derissone sono e più forti dimostrazi o di disprezzo. E particolatmente osservabile, come sicili sian quei bi sticci venuti nella versione staliana, e qual aria d'infolenza diano alle parlate dei Demoni! Se poi non sosservata a M. di Volt questa idea di Miston, avrebbe almeno in esaminaria conceputa modessi a prepolera e a rossona di aria darie spiretì di prepostera e a rossona di aria darie spiretì di prepostera e a rossona di aria sul prepostera e a rossona di aria spiretì di prepostera e a rossona di aria spiretì di prepostera e a rossona di aria spiretì di prepostera e a rossona del aria spiretì di prepostera e a rossona del aria spiretì di prepostera e a rossona del aria spiretì di prepostera e a rossona di prepostera del prepostera

Pag e12. Ardisco affermare che l'invenzione de. Pan

Pandemonio faria flata intieramente disaporova. ta da tali Critici quali furono Boileau e Racine;

Dovrebbono i Lettori offervare come M. di-Voltaire cangia la fua maniera di scrivere . quando un Autore Inglese e fotto alla sua sferza . Non è egli che disapprova, ma Boileau o Racine! avesse considerato almeno quanto al difotto di Milton stanno, e in Critica, e in Pocha quei due per altro ottimi Poeti Franceli.

Quell'Edificio fabbricato per il parlamento de i Diavoli par veramente prepoflero giacche Satana gli avea già tutti infieme chiamati, e concionato le. ro in un vafio campo. Il configlio era necestario, ma non importava dove s' avelle a tenere.

Che Logica ammirabile! Ora la Poesia nondeve inventare alcuna bella cofa : ma folamente descrivere quel ch' è necessario. Satana avea fata to concione a' fuoi in un campo: dunque in un campe doveasi pur tenere il Consiglio? Il meravigliofo s'avrà dunque a lafciar fuori dell'Epica ? M. di Voltaire avria lodato Milton se in vece del Pandemonio, fi fosse disbrigato da una gran fabbrica con due parole, com'eglistesto fece del fuo palazzo d'amore. Un Vieux. Palais.

Le arti liberali sono di grandissimo ornamento nell' Epica la quale descrivendone le opere secondo le loro regole, perfezioni, e magnificenze dilettane e del pari istruiscene ogni Lettore. Quando Potenze più che umane vengono rappresentate a far edifizio; è d'uopo ancora che in maniera superiore all' Umana e la mole e glioperaj rapprefentati pur fieno. Indi forge quela meravigliolo cotanto necessario nell' Epica ... Ben lunge dal effere una prepostera invenzione, quel Pandemonio n'è una meravigliofamente sublime. Quante giuste idee e-nozioni del ... la natura ed arte metalliche e dell' archittetura:

foro fublimemente fpiega e in quella descrizione! Cose delle più convenevou al Poema Epico, e delle più meritevoli d'effer descritte. A M. di Voltaire non piacciono nel Pandemonio l' Ordine Dorico, il Fregio, la Cornice, e la volta d'Oro : e non perchè non avriaci volutoedificio alcuno: mentr'egli fteffo diede un vecchio palazzo ad amore . ma perchè l'avrebbe avuto più caro fenza verun' ordine e regola d' archittetura: e ficcome buon Economo, n'avrebhe voluto la volta folamente dorara, ma non d' oro massiccio. E in tale occasione egli onora Milton accomunandolo col Pere le Meine Poetafro Francele, Milton però fu abbastanza Economo, perche descriffe quella volta non tutta d' oro, ma folamente interfiatane . Fretted. Gold. M. di Voltaire non intese bene la voce : Fretted.

Pag. 114. Confervando Satana, e i Capidemoni le proprie moffruole forme, la plebe dei Diavoli che si raccorcia in pigmei : accresce inespressibilineare il ridicolo di tatta i l'inverzione. Mi pare che il vero Cvitico per disceruere quel che è veramente ricitolo un un Perma Epico, sa l'espiniarie se la medisfina cosa ejabbamente converrebbe ad un Evoicomico. Quindi ardisco ilire che niuna cossi farebbe tante adatbata a quella giocola maniera di scrivera, quanto la metamorfo si questi piavoli in Nani.

Or vediamo qual effetto quelle medelime cole che M. di Voltaire tanto dispregia, avessero nella mente del Segretario Addison, altrettanto per lo meno buen Critico che Boileau

e Racine. Nello Spettatore 303.

Quel passo nella Rassena dei Demon; che spiega. come gli Spiriti trassormano aè medesimi per via di contrarre o d'ampliare le lor dimensioni , su introdotto con molto giudizio per farostrada a vars accè.

OSSERVAZIONI. accidenti che forprendono nel feguito del Poema : ne accade uno alla fine del primo libro, ed è quel che i Critici Francefi chiamano Merveilleux, ma nello flesso tempo probabile per le già mentovate ragioni . Tofto che il palazzo Infernale fu compiuto, dicefi che la moltitudine e plebe degli fuiriti raccorciarono immediatamente le Relli in pic . ciole forme acciò potellevi effer luogo bastante per una tale innumerabile Affemblea nel gran falone . L'affinamento del Poeta è quel ch' io devo ammirare in quelo penfiero ch' è in fatti veramente nobile in fe medefimo . Egli ne dice , che non oftante la contrazione de voigari caduti (piriti de forme di quelli di primo grado e dignità , confervarono la lore natural dimensione .

Il carattere di Mammone e la deferizione del Pandemonio fono pieni di bellezze. Sonovi altri paffi meravigliofamente poetici, e fra queffi egli conta l'improvifa produzione, e l'artificio al illuminazione del Pandemonio.

Che differenti, che contrarie imprefiloni han fatto le iftefiffime cofe in quelli due Critici; quel che pare prepoleto e ridicolo all'uno fembra fublime e meravigliofo all'altro, e ciòfecondo le regole Francet d'ad Merveilleux. D'una tal differenza però non può meravigliarfi chi conofice quelli due Critici altrectanto fra fè differenti, quanto le imprefiloni in lor fatte.

Par. 114, M. di Voltaire segue a biassmare il Milton, dicendo : Come se gli fose stato imprati. cabile di fabbricare una sla grande abbassanza per capire i Demoni nella naturale lor forma. Quindi può dedussi ch'egli confonde il meraviglioso con lo stravagante, poiche avrebbe voluto un Pandemonio ampio come l'Inferno. Il meraviglios deve certamente elevaris sopra si olito corso della natura, ma non giì si alto,

che divengane impercettibile, e perda le luz più belle qualità che tono i gradi del verifimile. Non vede egli quanto la contrazione di quegli fipiriti plebei contribuifice all'aggraadimento degli altri. Il oper me, nontrovo nulla d'Eroi-comico in quella diminuzione che M di Voltaire chiama metamorfoi ficanza ch'ella punto fia cangiamento di figura. Milton ci aveva preparato gli, animi detrivendo la fipirituale natura atra a prender forme, e a foemare e ad accrefecre la loro dimensione, come giudizio-famente fu offervato dall'Addison.

La finzione o fiali sitromato del peccato e della morte, par ch'abbia in 12 molte bellezze, e molti groff difetti. E a pag. 11,5 Il peccato che forge fuo, ri dalla teffi di Satanna, pare una belli filma alle, goria della fuperbia: ma io pongo in quefii one e il far a fatama ingratuidar la fua figlia fia una

invenzione da effere approvata.

Il folo favore che quello Critico fa al Milt. p per distinguerlo dal nostro Tasto, è il par'are de' suoi immaginati difetti con la modesti elpressione, per la quale a lui sembra che moderi l'arditezza di quel ch'egli afferice. Nel re. No poi facilmente fi scorge come a poco a poco egli tenti provare alla fine che il Paradifo Perduto è un povero Poema, anzi molto peggiore di quel ch' ei pensò far apparir la Gerusalemme liberata. Vano attentato! H Paradiso Perduto petrebbe chiamarfi la produzione maggiore delle umana immaginativa. Tutt'i più gran Poeti Epici fono ftatialsiftiti dai fenfin tutte quasi le parti de'loro Poemi, ma il Milton non ha quali avuto alti' aita, che quella della fua fantalia. L'intiero n'è presso che tutto immaginario, e come egli ben diffe,

Fieno d'invisibili cose al guardo umano.

Di tutta quell'immaginaria grand'opera il più lublime, ed il più meravigliofo è l'intiera ferie di quegl'immaginati oggetti che M.diVoltaire appelia ombre evuol che fiano intollerabili quando non sono allegorici. Glièd'uopoch'io dica d' effere flate da' suoi due dianzi in parte riferiti pedantelchi paragrafi, altrettanto annojato; quanto fui , fono , e farò lempre dilettato in estremo dal secondo libro di Milton, nel quale questo gran critico trova tanti e sì groffi difetti . Come puofi mai a sì: grandi poetiche immaginazioni opporte la povera Dottrina del Padre Juvency, delle metafore edelle allegorie nel suo Candidatus Rhe. torica? Che si può mai rispondere ad una sì sciocca critica ? Che dirsi contro un nomo fantallico che di bel mezzogiorno voglia fetiamente afferire che, il chiariffimo Sole fia fosco?

Per miofenoo io penfo cle non.vi foffe mai ne poffavi mia efferemaggior eftro poetico di quella immaginazione della morte e del peccaro, diquel viaggio di Sitana, e della celeri, zione dei Cost. Il confefire manenza d'umana espressona per da la meritata lode, è il solo panegrirco che debba farsen al Milton.

pag. 115 Temo che quella fizione non sta. che un mero gioco di voci, perchè se il peccato solle in Inglese in genere mascolino, come in tutte le altre lingue; tutta la mascolina cadrebbe, e la fizione svaniria.

Io nella mia traduzione ho chiamato il pecato colpa, e l'ho red femminno; e la morte Spettro, Moftro, e l'ho red a mafeolina: I Lectori verfranno come il jutto forore di venna; e fe, M. di Voltaire degnerà d'effer uno di quelli, s'avvederà che una picciola grammati. Cale difficeltà, non poteva effere mai di mis

nimo int ppo a sì vasto impetuolo torrente di Poetica fantafia, Egli è dettato Italiano, il peccato genera la morte, e da un dettato spefto deriva una sublime Poetica produzione

Pag. 116. Ma fiafi tal pittura quanto mai bella fi voglia, farà nondimeno intolerabile per la fua laidezza. Quella complicazione d'orrori, quel miflo d'incefii , quell' ammassamento di moftri, e quella flomachevolezza si di lontan ricerca. ta: non puè se non far raccapricciare un let\_

tore di dilicato gufto.

- Come schivo, quanto dilicato vuol qui mo-Brarfi il nostro critico ! Egli che scriffe una buona Tragedia dell'Edipo,l' intiera Catastrofe del. la quale non è altro che un misto d'incidenti e u. na complicazione d'orrori ! Egli che nel decimo casto della fua Henriade ha con egui immaginabile orridezza descritto un affamata madre sbranare il figlio e divorarfelo! Quella incuffione d'orrore e di raccapricciamento è appunco la perfezione della narrativa d'opera o di cofa laida e abbominevole, per cui lo Scrittore ottiene il lodevole intento di porre agli animi altrui in orrore i vizi ed i misfatti.

Ma chi avea già pocanzi avviliti belliffimi paffi d'Omero e del Taffo, per quella steffa ragione ch'avria dovuto pregiarli; non è meraviglia che vada così continuando in avvili-

mento altrui la medelima logica.

Pag 117 lo fo che il ponte fabbricato per la mor. te e per il peccato non piacerebbe in Francia.

Vedrete in fomma che tutto il Poema dispiace. rebbe in Francia, volendo dir per questo che a lui non piace. Ma perchè non vi piacerebbe? oh percha, dice il critico, le anime degli uomini non han bisogno di via lastricata per esfere gettate mell'Inferno, anzi di più , per effervi gestate dopo

la loro feparazione da'corpi . Imperecche s'elieno r follervi mai gettate co' loro corpi, avriano avuto necessità del ponte. Ch che chiaro di corsivo-Criterio! ovvero come gli Italiani direbbero, oh, che freddura! Ciè mi fa fovvenir d'un fermone che intesi già pronunciar da un Curato. nella Provincia di Bedford , il giorno festivo. degli Angeli cudodi. Il buon vecchio onesi' uomo con una divota e feria faccia diceva, cheappena le buone anime fon separate dai corpi . sono da custodi. Angeli guidate per li Cieli alla prefenza di Die, altrimenti come mai petrebbono le poverine trovar senza tal guida la lo-

ro via fra tante stere e pianeti?

Chiara cola è che M. di Volt, confidera qui un Poema Epico non altrimenti che una naturale Iftoria, o un Giornale di viaggi. : fenza tal forta. di macchine fondate ful vero o ful verifimile , la Poesia, non sarebbe che una nojosa cantilena . Il. varco all'Inferno dal peccato e dalla morte fu. aperto , perche dunque il Poeta non potrà esprimer quel varco con un vafto ponte ch'è certamen. te l'inventato più magnifico varco da un luogo. all'altro, ed occupa intieramente gli occhi d' ogni Lettore con fua grande meravigliofa firuttura? L'umana vita non fu mai più al vivo rappresentata, che per l'allegoria d'un ponte nello-Spettatore 159. che leggeli tradotto nella noftra. Lingua alla fine della traduzione d'una Commedia Inglese intitolata gli Amanti interni , flampata in Londra in sv. nel 1723.

Pag . 117, Riderebbefi a rogione ancera in Fran. cia del Paradifo de pazzi cc. e certamente i più paffionati: amminatori del Milton non poffono mai difendere quelle baffe e ridicole immaginazioni. che per diritto appartengeno all' Ariofto.

Questo tratto Satirico trovasi nel terzo libro.

THE OSSERVAZIONI

ove Milton volle imitare quel dell' Ariofto nel viaggio d'Astolfo. Un tratto di Satira è bandito dal Poema Epico lecondo la nuova arte poetica di M. Voltaire, anzi dal suo perspicace ingegno viene derife come un mife di baffe e ridicole immaginazioni. Bisogna veramente leggere quella parte del 34. Canto dell'Ariofto, con occhio fenza mente, per trovarci il baffe e il ridicolo, o scorrerla con invidiosa nazionale preoccupazione per non-esserne dilettato al tommo. Quelta imitazione di Milton cede molto in vero all'originale . Ma fe la Satira non vien esclusa dall' Epica, non s'ha ella a scrivere in Satirico file? e questo è quel che M. Voltaire chiama bassez. za e ridicolofità . Egli forte per zelo di religione ha vilipelo in quel pallo la parte della Satira verso la fine, che sferza i nostri Religiosi e loro abiti e devozioni. lo ne lo ftimerei per ciò: s? egli nel suo Poema Epico satirico non fosse stato contro lore infinitamente più levero di Milton; poiche questi poche linee vi spende, ealcung minime cose ne satireggia, ma egli vi prende di mira il tutto cominciando dal Triregno, palfando per la porpora, per la mitra, e menando coloi alla cieca (e ne va fino alla pianeta e alla cocolla. Anzi fin negli ornamenti ha fatto incidervi i Frati con il moschette in ispali alla granadiera. Questa ultima parte della suddetta Satira non fir troverà nella mia traduzione, si per non effer ella di niun rilievo al Poema; sì ancora e principalmente perchè io non ho voluto a cagione di mera buona creanza per lo meno, effere incivile al mio clero. Richiefto da alcuni Inglefi perchè lo aveffi tralafciato di tra. dur quella parte : ho rifpofto : per aver penfato di lasciarvi luogo per li loro ministri per 12 alta e biffa Ghiefa, per li Puritani, per gli Ana-

battisti, per li Tremolanti, per tutta insomma: la olla podrida di tante credulità che fra loro fi trova.

Pag. 117. 118. 110. Tutte queste pag, furono impiegate a mostrare come i crisici Franceli avrebbono difapprovato la guerra in Cielo , non ostante che il celebre Conte di Rofcommon, e il Segretario Addison ammirassero principalmente quella parte del Poema . Primo perchè una querra in Cielo, essendo cosa immaginaria. e fuor della comprensione naturale; avriah dovuto riftringerla in due o tre pag. Per le qual nuovo affioma, tutto il Poema ancora avriali avuto a ristringere in venti o trenta pag. al più; poch'egli è quasi tutto al disopra del. la natural comprensione . L'assegnata ragione di contrazione fimile , è questa : perchè noi framo impazienti di rimover lunge da noi. tutto quello che non s'adatta a' nolle i fenfi .

Or dunque se Milton ha con-la forza della fua Poefra adattato a' nostri fensi quel che in sè stesso è al disopes di loro, l'impazienza di M.di Volt.deve cessare. Occupare gli occhi di chi ascolta o legge, del pari che la. mente, dando corpo e vita a cole che nongli hanno, è l'incanto della Poesia. Perchè dunque non ha il Critico raccorciati in trepag. nel suo Poema i viaggi e le gesta della. discordia e dell'amore? non sono eglino immaginari più che, gli Angeli i quali realmente ... noi crediamo , ch'efistono . Secondo perche; vana occupazione daffi a' Lettori; narrandofi a pieno i caratteri de' Condottieri di quella. guerra. Ma per qual caufa, vana occupazio, ne? perchè Midi Voltaire la giudica tale . Nel Grift ano fiftema gli Angeli sono i p'à proffimi Enti superiori agli uomini : Che può dun-.

one impedire alla Poesia l'immaginar caratteri di creature immediatamente al disopra delle umane? Chi ha mai trovato difetti ne' Pittori per aver effiggiato Michele Arcangelo con armatura . e con fulminante fpada , dandogli così carattere di difeniore ? Ne' caratteri dei Demonj scorgesi tutta la erudizione dell'Ido. latria , il che su veramente altrettanto fatico. fa , quanto fublime impresa di Milton , per com. pilare un'efatta cronologica Istoria degl'Idoli . che alletrando del pari ed istruendo il Lettore ... conducelo alla fonte e alla fallità evidente della Pagana Mitologia. Per lo che trovasi incontrovertibile che quella vana occupazione fia uti-Liffima e tanto utile quanto ella è la più chiara lapiù breve e la più istruttiva che fiasi ancor mi veduta in quella intrigatiffima parte d'erudi, zione. Mi forprese in oltre il leggere nella Critica a questo proposito darsi per ragione : Mentre a che giovamai il dare una intiera Pittura di quegli Enti si del tutto estranei al Lettore ; ch'egli non pue fentirne paffione veruna. Or non parrebbe che i Lettori del Milton debbano folamente effere gl' Indiani e i Giapponesi che nullasappiano della caduta degli Angeli, nè abbiaintefo mai nominar Michele l'Arcangelo, e Satana l'Arcidemone? Non direbbesi pur ancora che M. di Volt, fofe venuto ha Tonkin fua, Patria e foffe un di quelli innumerabili Cinefi che non avesse mai udito parlare di Cristianismo, non che non avelle mai letto l'Apocalisse?

Terzo: egli vuole che i France i Citici riderebbero come di cosa paerile nel leggere che gli Angeli fovilelsero le intiere montagne e legettassero sui nemici e sulle loro artiglierie. Gli Angeli armati di monti, dic'egli, semigliano troppo ai Dipsali in Rabelais che portavano.

an' armatura di travertino groffa fei piedi. Quel che in Pecsia non è stato into ad ora giudicato impropito a' Giganti; come ora da un Poeta può mai esterio per puerile non che improprio agli Angeli che devono senza dubbio
essere simuati forti molto più che i Giganti
mai sossero? Ma era necessario qualche grottesse o. ridicola comparazione in dispregio di
Milton per non considerario, meno del Tasso;
nè questa, sola era bassevole, ve n'è un'altra
più galante, circa il cader degli Angeli ai
colpi dell'artiglieria di Statana : In fatti, dic'
egli, se l'espressione mi può essere predonata, ei mi pare il gioco dei Billides quilles,

Quefte due serie comparazioni se non posso. lo onno postra dir nulla più, o meglio dire di quefte a riguardo di questa guerra in Gielo si lege nello Spettatore 333, onde a quello riferisco il Lettore, ov'egli vedrà nel luo proprio lume e in tutta la sua siablimità lo scopo dele fattirche feette di M. di Voltaire.

E Peg. 119. Non posse què preterire la visibilecontraddizione che regna in guell' Episalia; Dio manda i susigadei Angeli alla batteglia; a vincere e a punire i ribelli ec. Ma poi conse accade, che dopo un ordine zi episivo l'este del combattimento è dubbisso? perchè fassico mandare da Tio Padrea Michele, e a Gabriele di sar quel che vien poi solamente eseguito, dal suo signi.

Quella visibile o piutsoflo visionaria contraddirona fu lafciata da M.d. Volt, perl'ultimo colpo di trionfo contro Milton; onde coronarnegloriofamente al fine la critica. Ma chiunque ambo quelli Autori conofce facilissimamente. L'immaginerà a favore di cui debba fini que-

fla disouta. Che Milton fosse capace di così groffo errore, qual'è una contraddizione visibile; egli è difficile impresa il provario. Che il no. ftro critico leggesse troppo in fretta il Griticato Poema , e per ciò non iscorgesse le bellezze e le confeguenze di quel passo, egli non è difficil cola il dimostrarlo.

Esaminiamo il prim' ordine., lib. 6, verso noffro 57.

Va Michel Prence de celefti eserciti, Vanne e tu Gabriello a lui secondo In militar prodezza : ite, e in battaglias Guidate questi miei figli invincibili Guidate i miei diletti Angeli armati A migliaja a milioni, egual in numero Alla prova di Dio rubella ciurma : Quegli empi con ofili armi e con foco-Impavidi allalite , e fin fu l'orlo Del Ciel perseguitandoli , scacciateli Fuor di felicità , lunge da Dio, Nel luogo della lor pena , nel golfo Del Tartaro che pià spalanca il suo Igneo Caos a raccor la lor-caduta.

Altro in tutto questo non v'è, che ordini di condurre l'efercito al combattimento , d' affalire, di perfeguitare, di fcacciare il nemico dal Cielo pel luogo della sua pena. Io non ci fo leggere che Gabriele e Michele . fiano mandati a vincere alla battaglia, sì : alla vittoria , no . Il decreto del trionfo non è ancora pronunciato . Dov'è dunque la contraddizione , le poi gli Angioli non vincono

Il difegno di Milton era quel d'e'altare il fue grand' Eroe, il Meffia, ond'egli ingegnofa e fondatamente fece fi dassero agli Angeli, ordini di marciare, d'affalire, di perfeguitar. di forzar l'Inimico nel baratto; per convincere

\*\*OSSERVAZIONI. 215
\*\*cere gli Angeli ch'effi noteano eleguir tolo quella parte del comando ch'era in loro po\*\*tered' effier efeguira; ma che la vittoria totale 
era loianente in poter del Re loro Meffia. 
Quello fu il nobil difegno di Milton, perciò 
dopo le confusioni fopra contutoni della fecon. 
da battaglia, egli dice al verio noffro 860.

Ma il Padre onnipotente, ov'egli fiede Sicuro in Juo celefte Santuario, Confultando la fomma delle cofe, Poicibi previsso e già permesso avea Tutto quesso con un colo che sia Adempiuto il gran proponimento Per onorarne il confactato Figlio Con la vendetta de' nemici suoi, E dichiavarne trasferito in Lui Tutto il Poter.

M, di Voltaire domanda perchè la battaglia pende dubbiola dopo quel politivo ordine? perchè quel ch'egii chiama politivo ordine, fu dato a ine che la battaglia pendelle dubbiola.

Egli sì ben com' io, potea ritrovare questa piena risposta alla sua domanda ne' seguenti versi al nestro 880. è Dio Padre che parla a

Dio Figlio.

Afra fu la battaglia e qual doversa Esfer fra tai nemici in campo armati; Che a sé flesso lo gli lascio, e saiche aguali Eurono in slor creazion formati , Salvo quel che la colpa ha peggiorato E che sensibilmente anco non scopessi Percebi lo lor dannagion sospendo: e quindi Perpetua fora la tenzon, ne mai Se n troversa discinglimento, ec.

Gli ordini furono dati : la Dannazione fu fospela : dov'è dunque la visibile contraddizione ? ne' profilmi seguenti versi ponnosi condere

OSSERPAZIONI. dere ed ammirare infieme il decreto pronuncaito, la cagione di quella fospension dichiarata, e la penipotenza del Mellia dispiegata. al verlo noftro 80%.

Paffar due giorni : a Te conviens il terzo. Io per Te l'ordinai , tanto aspettando ; Perchè tua gloria fia , condurre a fine Queffa gran guerra, poiche fol Tu puoi . Tale bo trasfufa in Te virtude immenfa

E immenfa erazia; Desidero che M. di Voltaire ponga mente alla ptoffima espressione ove più chiaramente vedra tutto il nobil difegno del Milton. onde conofcan tutti

Nell' Inferno e nel Ciel la tua potenza Pari alla mia , non aver pari ; e quefta Trattata si comozion perverfa ; Per Te manifestar folo il più degno D'effer l'erede e il Re per facra unzione Tuo meritato dritto ? Tutti, cioè tanto i buoni quanto i pravi Angeli :

..... va tu dunque

Potentiffime in tuo poter paterne , Ascendi il carro mio , quida le rapide Ruste che fan del Ciel crollar la bafe , Trai tutta la mia guerra , i tuoni e l'arco . Cingi pur l'armi noftre ennipotenti . Circi la (pada al poderofo fianco , Perseguita quei Figli delle tenebre . E fuor da tutt'i limiti de' Cieli Scacciali giù nel più profondo abbiffo : Quivi a lor pofta , a disprezzare imparino Dio , e il Meffia suo consacrato Rego .

Spero che M. di Voltaire (corgerà come facilmente egli possa essere contraddetto da chi a fondo esamina il punto della questione, primi di proferirne decifivo parere . Devo però con.

OSSERVAZIONI. confessare ch'egli sia stato di gran lunga più indulgente al Taffo, che al Milton; perchè alla fine fe uno toglieffe via dalla Gerufalemme liberata l' Episodio di Sofronia, e quelle cento linea ch'egli scrisse per compiacere il gusto d'Italia; il Poema sì Voltairescamente corretto, rimarrebbe pure un fovrano poema, Ma fe si dovesse riformare e correggere il Paradilo Perduto , secondo la di lui critica: - che rimarrebbe egli mai ? Se ne dovrebbono tor via; primo le Digreffioni che furono chiamate Eleursioni, s. i Principj d'alcuni libri, detti una specie di Prologhi, 3. tutte le pa. gane Deità comunque elle vi fiano, 4 le offensive beffatrici e burlevoli parlate di Satana , e di Belial innanzi alla feconda batta. glia , q. il-Pandemonio , 6. il tenervi configlio , 7. la sua Architettura , 8 la contradizione degli Spiriti infernali volgari . 9. la Fizione della morte e del peccato, 10, le avventure di Sitana con quei due spettri, 11. i caratteri dei Demoni, 12. la battaglia degli Angeli ec. oh quale scheletro l'Autore dell' Henriade vorrebbe mai fare del Paradifo Perduto! Anzi ancor più, ancor peggio! Egli vorrebbe privare il Poema, dell' Eroe principale : perchè a pagina 120. dice che Ada. mo n'è l'Eroe ed il primo personaggio . L. Inglese Poeta Dryden diffe perischerzo, che il Diavolo era l'Eroe del Poema : ma M. di Volt. tout de bon dice che Adamo n' è l'Eroe e il primo personaggio. Il Messia n'è dunque solamente una subalterna, o una episodica persona; el' Addition ebbe torto a dir nello Spettatore 297. Chi vole fe fiffare il nome dell' Eroe del Poema in alcuno de' personagei, dovria certamente darlo al Meffia ch' è l'Eroe si nella principale azione. some ne' principali Epifoda .

M'è forza concludere con la seguente offervazione fatta da un mio amico: Quando M. di Voltaire trovò difetti nel Taffo; egli ne lo scusò dicendo: Ma io riguardo questi errori come una forta di tributo che il suo grande ingegno condescese di pagare al gusto Italiano. Quando però egli trova tanti e sì groffi difetti nel Milton, non dice nulla, nulla affatto del gusto nazionale Inglese. In tutta la critica vi fono quelle due lote espresfioni circa gl'Inglesi Poeti, a pag. 42. parla. fi della loro molta inclinazione alle compara. zioni ed Allegorie; e a pag. 44. de loro voli appresantifi all' ampolloso, i quali provano lolamente come nella loro Isola gli Autori ban più libero scopo, che gli Autori in Francia. Che moderazione! Niun bialmo di nazional gufto argui/cesi da cattivi Poeti Inglesi, o da' mediocri paísi de' loro migliori Ah! una moderaz one timile avria M di Voltaire nia. to anche in Italia, quindi avrebbe pure affalito l'Inglese nazional gusto, s'egli fosse stato in Italia a mendicare una fottolcrizione . come tu in Inghilterra.

IL FINE.

2549417A



